





# image

available

not

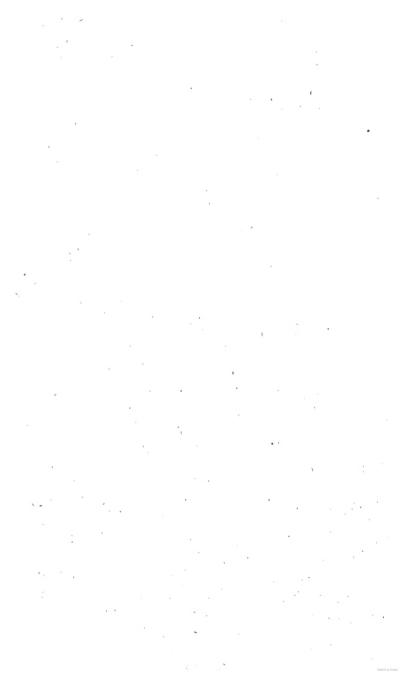

LE

# **OPERE**

DI

# VITTORIO ALFIERI

# VOLUME VI

PADOVA
PER NICOLÒ ZANON BETTONI

MDCCCIX



# **SAUL**

TRAGEDIA

Digitized by Geog

#### AL NOBIL UOMO

#### IL SIGNOR ABATE

# TOMMASO VALPERGA DI CALUSO

Da che la morte mi ha privato dell' incomparabile Francesco Gori a voi ben noto, non mi rimane altro amico del cuore, che voi. Quindi non mi parrebbe avere, per quanto io'l possa, perfettamente compita questa mia tragedia, di cui forse a torto io singolarmente mi vò compiacendo, se ella in fronte non portasse l'amatissimo vostro nome. La dedico dunque a voi; e tanto più volontieri e di cuore, che voi, dotto in molte altre scienze, da tutti siete conosciuto dottissimo nelle sacre carte, delle quali, per la profonda vostra intelligenza della lingua ebraica, bevete al fonte.

Il Saulle perciò, più che ogni altra mia tragedia, si aspetta a voi. Che di buon grado siate per accettarlo, mercè l'amicizia nostra, non dubito : che degno di voi lo stimiate, ardentemente desidero.

Trento, 27 ottobre, 1784.

VITTORIO ALFIERI

# **PERSONAGGI**

SAUL

GIONATA

MICOL

DAVID

ABNER

ACHIMELECH

SOLDATI ISRAELITI

SOLDATI FILISTEI

SCENA, IL CAMPO DEGLI ISRAELITI, IN GELBOÈ

# SAUL

# ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA

### DAVID

Qui freno al corso, a cui tua man mi ha spinto,
Onnipossente Iddio, tu vuoi ch' io ponga?
Io qui starò. — Di Gelboè son questi
I monti, or campo ad Israél, che a fronte
Sta dell'empia Filiste. Ah! potessi oggi
Morte aver qui dall' inimico brando!
Ma, da Saúl deggio aspettarla. Ahi crudo
Sconoscente Saúl! che il campion tuo
Vai perseguendo per caverne e balze,
Senza mai dargli tregua. E David pure
Era già un di il tuo scudo; in me riposto
Ogni fidanza avevi; ad onor sommo
Tu m' innalzavi; alla tua figlia scelto
Io da te sposo... Ma, ben cento e cento

Nemiche teste, per maligna dote, Tu mi chiedevi: e doppia messe appunto Io ten recava... Ma Saúl, ben veggio, Non è in se stesso, or da gran tempo: in preda Iddio lo lascia a un empio spirto: oh cielo! Miseri noi! che siam, se Iddio ci lascia? — Notte, su, tosto, all'almo sole il campo Cedi; ch'ei sorger testimon debb'oggi Di generosa impresa. Andrai famoso Tu, Gelboè, fra le più tarde etadi, Che diran: David quì se stesso dava Al fier Saulle. - Esci, Israél, dai queti Tuoi padiglioni; escine, o re: v'invito Oggi a veder, s' io di campal giornata So l'arti ancora. Esci, Filiste iniqua; Esci, e vedrai, se ancor mio brando uccida.

# SCENA SECONDA

# GIONATA, DAVID

#### GIONATA

Oh! qual voce mi suona? odo una voce, Cui del mio cor nota è la via.

DAVID

Chi viene?...

Deh, raggiornasse! Io non vorria mostrarmi, Qual fuggitivo...

GIONATA

Olà. Chi sei? che fai

Dintorno al regio pádiglion? favella.

DAVID

Gionata parmi... Ardir. — Figlio di guerra, 'Viva Israél, son io. Me ben conosce
11 Filisteo.

GIONATA

Che ascolto? Ah! David solo Così risponder può.

DAVID

· Gionata . . .

GIONATA

Oh cielo!

David, .. fratello ...

DAVID

Oh gioja !... A te ...

GIONATA

Fia vero?...

Tu in Gelboè? Del padre mio non temi? Io per te tremo; oimè!...

DAVID

Che vuoi? La morte

In battaglia, da presso, mille volte

Vidi, e affrontai: davanti all' ira ingiusta
Del tuo padre gran tempo fuggii poscia:
Ma il temer solo è morte vera al prode.
Or, più non temo io, no: sta in gran periglio
Col suo popolo il re: fia David quegli,
Che in securtade stia frattanto in selve?
Ch' io prenda cura del mio viver, mentre
Sopra voi sta degli infedeli il brando?
A morir vengo; ma fra l'armi, in campo,
Per la patria, da forte; e per l' ingrato
Stesso Saúl, che la mia morte or grida.

#### GIONATA

Oh di David virtù! d' Iddio lo eletto
Tu certo sei. Dio, che t' inspira al core
Si sovrumani sensi, al venir scorta
Dietti un angiol del cielo. — Eppur, deh! come
Or presentarti al re? Fra le nemiche
Squadre ei ti crede, o il finge; ei ti dà taccia
Di traditor ribelle.

### DAVID

Ah! ch'ei pur troppo,
A ricovrar de'suoi nemici in seno
Ei mi sforzava. Ma, se impugnan essi
Contro lui l'armi, ecco per lui le impugno,
Finchè sian vinti. Il guiderdon mio prisco
Men renda ei poscia; odio novello, e morte.

### GIONATA

Misero padre! ha chi l' inganna. Il vile Perfid'Abner, gli sta, mentito amico, Intorno sempre. Il rio demon, che fero Gl' invasa il cor, brevi di tregua istanti Lascia a Saúlle almen; ma d'Abner l'arte Nol lascia mai. Solo ei l'udito, ei solo, L'amato egli è: lusingator maligno, Ogni virtù che la sua poca eccede, Ei glie la pinge e mal sicura, e incerta. Invan tua sposa ed io, col padre...

DAVID

Oh sposa!

Oh dolce nome! ov'è Micol mia fida?
M'ama ella ancor, mal grado il padre crudo?...

Oh! s'ella t'ama?..È in campo anch'essa...

Oh cielo!

Vedrolla? oh gioja! Or, come in campo?...

Il padre

Ne avea pietade ; al suo dolor lasciarla Sola ei non volle entro la reggia : e anch'ella Va pur porgendo a lui qualche sollievo, Benchè ognor mesta. Ah! la magion del pianto Ella è la nostra, da che tu sei lungi.

DAVID

Oh sposa amata! A me il tuo dolce aspetto: Torrà il pensier d'ogni passata angoscia; Torrà il pensier d'ogni futuro danno.

GIONATA

Ah, se vista l'avessi!... Ebbeti appena
Ella perduto, ogni ornamento increbbe
Al suo dolor: sul rabbuffato crine
Cenere stassi; e su la smunta guancia
Pianto e pallore; immensa doglia muta,
Nel cor tremante. Il dì, ben mille volte,
Si atterra al padre; e fra i singhiozzi, dice:
« Rendimi David mio; tu già mel desti. »
Quindi i panni si squarcia; e in pianto bagna
La man del padre, che anch'egli ne piange.
E chi non piange? — Abner, sol egli; e impera,
Che tramortita come ell'è si strappi
Dai piè del padre.

Oh vista! Oh! che mi narri?

GIONATA

Deh! fosse pur non vero!...Al tuo sparire, Pace sparì, gloria, e baldanza in armi: Sepolti sono d' Isráello i cori; Il Filisteo, che già fanciullo apparve Sotto i vessilli tuoi, fatto è gigante
Agli occhi lor, da che non t'han più duce:
E minacce soffriamo, e insulti, e scherni,
Chiusi nel vallo, immemori di noi.
Qual maraviglia? ad Isráello a un tempo
Manca il suo brando, ed il suo senno, David.
Io, che già dietro ai tuoi guerricri passi
Non senza gloria iva nel campo, or fiacca
Sento al ferir la destra. Or, che in periglio,
A dura vita, e da me lungi io veggo
Te, David mio, si spesso; or, più non parmi
Quasi pugnar pel mio signor, pel padre,
Per la sposa, pe' figli: a me tu caro,
Più assai che regno, e padre, e sposa, e figli.

DAVID

M'ami, e più che nol merto: ami te Dio Così...

## GIONATA

Dio giusto, e premiator non tardo Di virtà vera; egli è con te. Tu fosti Da Samuél morente in Rama accolto; Il sacro labbro del sovran profeta, Per cui fu re mio padre, assai gran cose Cola di te vaticinava: il tuo Viver m'è sacro, al par che caro. Ah! soli Per te di corte i rei perigli io temo; Non quei del campo: ma, dintorno a queste Regali tende il tradimento alberga Con morte: e morte, Abner la dà; la invia Spesso Saulle. Ah! David mio, t'ascondi; Fintanto almen che di guerriera tromba Eccheggi il monte. Oggi, a battaglia stimo Venir fia forza.

### DAVID

Opra di prode vuolsi, Quasi insidia, celar? Saúl vedrammi Pria del nemico. Io, da confonder reco. Da ravveder qual più indurato petto Mai fosse, io reco: e affrontar pria vo' l' ira Del re, poi quella dei nemici brandi. -Re, che dirai, s' io, qual tuo servo, piego A te la fronte? io di tua figlia sposo, Che di non mai commessi falli or chieggo A te perdono: io difensor tuo prisco, Ch'or nelle fauci di mortal periglio Compagno, scudo, vittima, a te m'offro.-Il sacro vecchio moribondo in Rama, Vero è, mi accolse; e parlommi, qual padre: E spirò fra mie braccia. Egli già un tempo Saulle amava, qual suo proprio figlio: Ma, qual ne avea mercede? — Il veglio sacro, Morendo, al re fede m' ingiunse e amore,

Non men che cieca obbedienza a Dio. Suoi detti estremi, entro il mio cor scolpiti Fino alla tomba in salde note io porto. « Ahi misero Saúl! se in te non torni, « Sovra il tuo capo altissima ira pende ». Ciò Samuel diceami. — Te salvo Almen vorrei, Gionata mio, te salvo Dallo sdegno celeste : e il sarai, spero ; E il sarem tutti; e in un Saúl, che ancora Può ravvedersi. - Ah! guai, se Iddio dall'etra Il suo rovente folgore sprigiona! Spesso, tu il sai, nell'alta ira tremenda Ravvolto egli ha coll' innocente il reo. Impetúoso, irresistibil turbo, Sterpa, trabalza al suol, stritola, annulla Del par la mala infetta pianta, e i fiori, Ed i pomi, e le foglie.

## GIONATA

-Assai può David

Presso Dio, per Saúl. Te ne' miei sogni Ho visto io spesso, e in tal sublime aspetto, Ch'io mi ti prostro a'piedi. — Altro non dico; Nè più dei dirmi. Infin ch' io vivo, io giuro Che a ferir te non scenderà mai brando Di Saúl, mai. Ma, dalle insidie vili... Oh ciel!... come poss' io?... Quì, fra le mense, Fra le delizie, e l'armonia del canto, Si bee talor nell'oro infido morte. Deh! chi ten guarda?

DAVID

D' Israéle il Dio, Se scampar deggio; e non intera un'oste, Se soggiacer. — Ma dimmi: or, pria del padre, Veder poss' io la sposa? Entrar non debbo Là, fin che albeggi...

## GIONATA

E fra le piume aspetta
Fors'ella il giorno? A pianger di te meco
Viene ella sempre innanzi l'alba; e preghi
Porgiam quì insieme a Dio, per l'egro padre.—
Ecco; non lungi un non so che biancheggia:
Forse, ch'ella è; scostati alquanto; e l'odi:
Ma, se altri fosse, or non mostrarti, prego.

DAVID

Così farò.

# SCENA TERZA

MICOL, GIONATA

MICOL

Notte abborrita, eterna, Mai non sparisci?... Ma, per me di gioja Risorge forse apportatore il sole? Ahi lassa me! che in tenebre incessanti Vivo pur sempre! - Oh! fratel mio, più ratto Di me sorgesti? eppur più travagliato, Certo, fu il fianco mio, che mai non posa. Come posar poss' io fra molli coltri, Mentre il mio ben sovra la ignuda terra, Fuggitivo, sbandito, infra covili Di crude fere, insidíato giace? Ahi d'ogni fera più inumano padre! Saúl spietato! alla tua figlia togli Lo sposo, e non la vita? — Odi, fratello; Quì non rimango io più: se meco vieni, Bell'opra fai; ma, se non vieni, andronne A rintracciarlo io sola: io David voglio Incontrare, o la morte.

#### GIONATA

Indugia ancora; E il pianto acqueta: il nostro David forse In Gelboè verrà...

MICOL

Che parli? in loco,

Dov'è Saul, David venirne?...

GIONATA

In loco

Dov'è Gionata e Micol, tratto a forza

Dal suo ben nato cor fia David sempre. Nol credi tu, che in lui più assai l'amore Che il timor possa? E maraviglia avresti, S'ei quì venirne ardisse?

MICOL

Oh ciel! Per esso

Io tremerei... Ma pure, il sol vederlo Fariami...

### GIONATA

E s'ei nulla or temesse?... E s'anco L'ardir suo strano ei di ragion vestisse?— Men terribil Saúl nell'aspra sorte, Che nella destra, sbaldanzito or stassi In diffidenza di sue forze; il sai: Or, che di David l'invincibil braccio La via non gli apre infra le ostili squadre, Saúl diffida; ma, superbo, il tace. Ciascun di noi nel volto suo ben legge, Che a lui non siede la vittoria in core. Forse in punto ei verrebbe ora il tuo sposo.

MICOL

Sì, forse è ver: ma lungi egli è;..deh! dove?... E in quale stato?...Oimè!...

GIONATA

Più che nol pensi;

Ei ti sta presso.

MICOL

Oh cielo!...a che lusinghi?...

# SCENA QUARTA

DAVID, MICOL, GIONATA.

DAVID

Teco è il tuo sposo.

MICOL

Oh voce!.. Oh vista! Oh gioja!...

Parlar... non... posso. — Oh maraviglia!... E fia...

Ver, ch' io t'abbraccio?...

DAVID

Oh sposa!... Oh dura assenza!...

Morte, s' io debbo oggi incontrarti, almeno
Quì sto tra' miei. Meglio è morir, che trarre
Selvaggia vita in solitudin, dove
A niun sei caro, e di nessun ti cale.
Brando assetato di Saúl, ti aspetto;
Percuotimi: quì almen dalla pietosa
Moglie fien chiusi gli occhi miei; composte,
Coperte l'ossa; e di lagrime vere
Da lei bagnate.

MICOL

Oh David mio!... Tu capo,

Termine tu d'ogni mia speme; ah! lieto
Il tuo venir mi sia! Dio, che da gravi
Perigli tanti sottraeati, invano
Oggi te quì non riconduce... Oh qualc,
Qual mi da forza il sol tuo aspetto! lo tanto
Per te lontan tremava; or per te quasi
Non tremo... Ma, che veggo? in qual selvaggio
Orrido ammanto a me ti mostra avvolto
L'alba nascente? o prode mio; tu ignudo
D'ogni tuo fregio vai? te più non copre
Quella, ch' io già di propria man tessea,
Porpora aurata! In tal squallor, chi mai
Potria del re genero dirti? All'armi
Volgar guerrier sembri, e non altro.

## DAVID

In campo

Noi stiamo: imbelle reggia or non è questa:
Quì rozzo sajo, ed affilato brando,
Son la pompa migliore. Oggi, nel sangue
De' filistei, porpora nuova io voglio
Tinger per me. Tu meco intanto spera
Nel grau Dio d'Israél, che me sottrarre
Può dall'eccidio, s' io morir non merto.

#### GIONATA

Ecco, aggiorna del tutto: omai qui troppo Da indugiar più non parmi. Ancor che forse Opportuno tu giunga, assai pur vuolsi Ir cautamente. — Ogni mattina al padre Venirne appunto in quest'ora sogliamo: Noi spierem, come il governi e prema Oggi il suo torbo umore: e a poco a poco Preparando l'andrem, se lieta è l'aura, Alla tua vista; e in un torrem, che primo Null'uomo a lui malignamente narri La tua tornata. Appartati frattanto; Che alcun potria conoscerti, tradirti; Ed Abner farti anco svenare. Abbassa La visiera dell'elmo: infra i sorgenti Guerrier ti mesci, e inosservato aspetta, Ch'io per te rieda, o mandi...

MICOL

Infra i guerrieri,
Come si asconde il mio Davíd? qual occhio
Fuor dell'elmo si slancia a par del suo?
Brando, chi 'l porta al suo simíl? chi suona
Così nell'armi? Ah! no; meglio ti ascondi,
Dolce mio amor, fin che al tuo fianco io torni.
Misera me! ti trovo appena, e deggio
Lasciarti già? ma per brev'ora; e quindi
No, mai più, mai, non lascerotti. Or pure
Vo' pria vederti in securtà. Deh! mira;
Di questa selva opaca là nel fondo,

A destra, vedi una capace grotta?

Divisa io spesso là dal mondo intero,
Te sospiro, te chiamo, di te penso;
E di lagrime amare i duri sassi

Aspergo: ivi ti cela, infin che il tempo,
Sia di mostrarti.

#### DAVID

Io compiacer ti voglio
In tutto, o sposa. Appien securi andate:
È senno in me; non opro a caso; io v'amo;
A voi mi serbo: e solo in Dio confido.

# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA

SAUL, ABNER

## SAUL

Bell'alba è questa. In sanguinoso ammanto Oggi non sorge il sole; un di felice Prometter parmi. — Oh miei trascorsi tempi! Deh! dove sete or voi? Mai non si alzava Saúl nel campo da' tappeti suoi, Che vincitor la sera ricorcarsi Certo non fosse.

## ABNER

Ed or, perche diffidi, O re? Tu forse non fiaccasti or dianzi La filistea baldanza? A questa pugna Quanto più tardi viensi, Abner tel dice, Tanto ne avrai più intera, e nobil palma.

SAUL

Abner, oh! quanto in rimirar le umane

Cose, diverso ha giovinezza il guardo,
Dalla canuta età! Quand' io con fermo
Braccio la salda noderosa antenna,
Ch'or reggo appena, palleggiava; io pure
Mal dubitar sapea... Ma, non ho sola
Perduta omai la giovinezza.... Ah! meco
Fosse pur anco la invincibil destra
D' Iddio possente!... o meco fosse almeno
David, mio prode!...

#### ABNER

E chi siam noi? Senz'esso Più non si vince or forse? Ah! non più mai Snudar vorrei, s' io ciò credessi, il brando, Che per trafigger me. David, ch'è prima, Sola cagion d'ogni sventura tua...

### SAUL

Ah! no: deriva ogni sventura mia
Da più terribil fonte... E che? celarmi
L'orror vorresti del mio stato? Ah! s' io
Padre non fossi, come il son, pur troppo!
Di cari figli,... or la vittoria, e il regno,
E la vita vorrei? Precipitoso
Già mi sarei fra gl' inimici ferri
Scagliato io, da gran tempo: avrei già tronca
Così la vita orribile, ch' io vivo.
Quanti anni or son, che sul mio labbro il riso

Non fu visto spuntare? I figli miei, Ch'amo pur tanto, le più volte all' ira Muovonmi il cor, se mi accarezzan ... Fero, Impaziente, torbido, adirato Sempre; a me stesso incresco ognora, e altrui; Bramo in pace far guerra, in guerra pace: Entro ogni nappo, ascoso tosco io bevo; Scorgo un nemico, in ogni amico; i molli Tappeti assirj, ispidi dumi al fianco Mi sono; angoscia il breve sonno; i sogni Terror. Che più ? chi 'l crederia ? spavento M'è la tromba di guerra; alto spayento È la tromba a Saúl. Vedi, se è fatta. Vedova omai di suo splendor la casa Di Saúl; vedi, se omai Dio sta meco. E tu, tu stesso, (ah! ben lo sai) talora A me, qual sei, caldo verace amico, Guerrier, congiunto, e forte duce, e usbergo Di mia gloria tu sembri; e talor, vile Uom menzogner di corte, invido, astuto Nemico, traditore ...

#### ABNER

Or, che in te stesso

Appien tu sei, Saulle, al tuo pensiero, Deh, tu richiama ogni passata cosa! Ogni tumulto del tuo cor (nol vedi?)

Dalla magion di que' profeti tanti, Di Rama egli esce. À te chi ardiva primo Dir, che diviso eri da Dio? l'audace, Torbido, accorto, ambizíoso vecchio, Samuél sacerdote; a cui fean eco Le sue ipocrite turbe. A te sul capo Ei lampeggiar vedea con livid'occhio Il regal serto, ch'ei credea già suo. Già sul bianco suo crin posato quasi Ei sel'tenea; quand'ecco, alto concorde Voler del popol d'Israello al vento Spersi ha suoi voti, e un re guerriero ha scelto. Questo, sol questo, è il tuo delitto. Ei quindi D'appellarti cessò d' Iddio l'eletto, Tosto ch'esser tu ligio a lui cessasti. Da pria ciò solo a te sturbava il senno: . Coll' inspirato suo parlar compieva David poi l'opra. In armi egli era prode, Nol niego io, no; ma servo appieno ei sempre Di Samuello; e più all'altar, che al campo Propenso assai: guerrier di braccio egli era, Ma di cor, sacerdote. Il ver dispoglia D'ogni mentito fregio; il ver conosci. Io del tuo sangue nasco; ogni tuo lustro È d'Abner lustro: ma non può innalzarsi David, no mai, s'ei pria Saul non calca-

David?... Io l'odio... Ma, la propria figlia Gli ho pur data in consorte. . . Ah! tu non sai. — La voce stessa, la sovrana voce, Che giovanetto mi chiamò più notti, Quand' io, privato, oscuro, e lungi tanto Stava dal trono e da ogni suo pensiero; Or, da più notti, quella voce istessa Fatta è tremenda, e mi respinge, e tuona In suon di tempestosa onda mugghiante: « Esci Saúl; esci Saulle »... Il sacro Venerabile aspetto del profeta, Che in sogno io vidi già, pria ch'ei mi avesse Manifestato che volcami Dio Re d' Israél; quel Samuéle, in sogno, Ora in tutt'altro aspetto io lo riveggo. Io, da profonda cupa orribil valle, Lui su raggiante monte assiso miro: Sta genuslesso Davide a'suoi piedi: Il santo veglio sul capo gli spande L'unguento del Signor; con l'altra mano, Che lunga lunga ben cento gran cubiti Fino al mio capo estendesi, ei mi strappa La corona dal crine; e al crin di David Cingerla vuol: ma, il crederesti? David Pietoso in atto a lui si postra, e niega

Riceverla; ed accenna, e piange, e grida
Che a me sul capo ei la riponga...— Oh vista!
Oh David mio! tu dunque obbediente
Ancor mi sei? genero ancora? e figlio?
E mio suddito fido? e amico?... Oh rabbia!
Tormi dal capo la corona mia?
Tu che tant'osi, iniquo vecchio, trema...
Chi sei?... Chi n'ebbe anco il pensiero, pera...—
Ahi lasso me! ch' io già vaneggio!...

ABNER

Pera,

David sol pera: e svaniran con esso, Sogni, sventure, vision, terrori.

# SCENA SECONDA

GIONATA, MICOL, SAUL, ABNER

GIONATA

Col re sia pace.

MICOL

E sia col padre Iddio.

SAUL

... Meco è sempre il dolore. — Io men sorgea Oggi, pria dell'usato, in lieta speme... Ma, già sparì, qual del deserto nebbia, Ogni mia speme. — Omai che giova, o figlio; Protrar la pugna? il paventar la rotta, Peggio è che averla; ed abbiasi una volta. Oggi si pugni, io'l voglio.

GIONATA

Oggi si vinca.

Speme, o padre, ripiglia: in te non scese Speranza mai con più ragione. Il volto Deh! rasserena: io la vittoria ho in core. Di nemici cadaveri coperto Fia questo campo; ai predatori alati Noi lasceremo orribil esca...

MICOL

A stanza

Più queta, o padre, entro tua reggia, in breve, Noi torneremo. Infra tue palme assiso, Lieto tu allor, tua desolata figlia Tornare a vita anco vorrai, lo sposo Rendendole...

SAUL

... Ma che? tu mai dal pianto Non cessi? Or questi i dolci oggetti sono Che rinverdir denno a Saúl la stanca Mente appassita? Al mio dolor sollievo Sei tu cosí? Figlia del pianto, vanne; Esci; lasciami, scostati. MICOL

Me lassa!...

Tu non vorresti, o padre, ch' io piangessi?...

Padre, e chi l'alma in lagrime sepolta

Mi tiene or, se non tu?...

#### GIONATA

Deh! taci.; al padre

Increscer vuoi? — Saúl, letizia accogli:
Aura di guerra, e di vittoria, in campo
Sta: con quest'alba uno spirto guerriero,
Che per tutto Israél de'spandersi oggi,
Dal ciel discese. Anco in tuo cor, ben tosto,
Verrà certezza di vittoria.

SAUL

Or, forse

Me tu vorresti di tua stolta gioja
A parte? me? — Che viucere? che spirto?...
Piangete tutti. Oggi, la quercia antica,
Dove spandea già rami alteri all'aura,
Innalzerà sue squallide radici.
Tutto è pianto, e tempesta, e sangue, e morte:
I vestimenti squarciusi; le chiome
Di cener vil si aspergano. Sì, questo
Giorno, è finale; a noi l'estremo, è questo.

ABNER

Già più volte vel dissi, in lui l'aspetto

Vostro importuno ognof sue fere angosce Raddoppia.

MICOL

E che? lascierem noi l'amato Genitor nostro?...

GIONATA

Al fianco suo, tu solo Starti pretendi? e che in tua man?...

SAUL

Che fia?

Sdegno sta su la faccia de'miei figli? Chi, chi gli oltraggia? Abner, tu forse? Questi Son sangue mio; nol sai?... Taci: rimembra...

GIONATA

Ah! sì; noi siam tuo sangue; e per te tutto Il nostro sangue a dar siam presti...

MICOL

O padre,

Ascolto io forse i miei privati affetti,
Quaud' io lo sposo a te richieggo? Il prode
Tuo difensore, d' Israél la forza,
L'alto terror de' Filistei ti chieggo.
Nell'ore tue fantastiche di noja,
Ne'tuoi funesti pensieri di morte,
David fors'ei non ti porgea sollievo
Col celeste suo canto? or di': non era

Ei, quasi raggio alle tenébre tue?

Ed io; tu il sai, se un brando al fianco io cinga; Ma; ov'è il mio brando, se i sonanti passi Del guerrier dei guerrier norma non danno Ai passi miei? Si parleria di pugna, Se David quì? vinta saria la guerra.

SAUL

Oh scorsa etade!... Oh di vittoria lieti
Miei gloríosi giorni!... Ecco, schierati
Mi si appresentan gli alti miei trionfi.
Dal campo io riedo, d'onorata polve
Cosperso tutto, e di sudor sanguigno:
Infra l'estinto orgoglio, ecco, io passeggio;
E al Signor laudi...Al Signor, io?... Che parlo?...
Ferro ha gli orecchi alla mia voce Iddio;
Muto è il mio labbro... Ov'è mia gloria? dove,
Dov'è de'miei nemici estinti il sangue?...

GIÓNATA

Tutto avresti in Davíd...

MICOL

Ma, non è teco

Quel David, no: dal tuo cospetto in bando Tu il cacciavi, tu spento lo volevi... David, tuo siglio; l'opra tua più bella; Docil, modesto; più che lampo ratto

# image

available

not

ABNER

Audace...

GIONATA

Ah! padre...

MICOL

Padre, ei m'è sposo; e tu mel desti.

SAUL

Oh vista!

DAVID

Saúl, mio re; tu questo capo chiedi; Già da gran tempo il cerchi; ecco, io tel reco; Troncalo, è tuo.

SAUL

Che ascolto?...Oh David,...David! Un Iddio parla in te: quì mi t'adduce Oggi un Iddio...

DAVID

Sì, re: quei, ch'è sol Dio;
Quei, che già in Ela me timido ancora
Inesperto garzon spingeva a fronte
Di quel superbo gigantesco orgoglio
Del fier Goliatte tutto aspro di ferro:
Quel Dio, che poi su l'armi tue tremende
A vittoria vittoria accumulava:
E che, in sue mire imperscrutabil sempre,
Dell'oscuro mio braccio a lucid'opre

Valer si volle: or sì, quel Dio mi adduce A te, con la vittoria. Or, qual più vuoi, Guerriero, o duce, se son io da tanto, Abbimi. A terra pria cada il nemico: Sfumino al soffio aquilonar le nubi, Che al soglio tuo si ammassano dintorno: Men pagherai poscia, o Saúl, con morte. Nè un passo allora, nè un pensier costarti Il mio morir dovrà. Tu, re, dirai: David sia spento: e ucciderammi tosto Abner. - Non brando io cingerò nè scudo; Nella reggia del mio pieno signore A me disdice ogni arme, ove non sia Pazíenza, umiltade, amor, preghiere, Ed innocenza. Io deggio, se il vuol Dio, Perir qual figlio tuo, non qual nemico. Anco il figliuol di quel primiero padre Del popol nostro, in sul gran monte il sangue Era presto a donar ; nè un motto, o un cenno Fea, che non fosse obbedienza: in alto Già l'una man pendea per trucidarlo, Mentre ei del padre l'altra man baciava.-Diemmi l'esser Saul; Saul mel toglie: Per lui s'udia il mio nome, ei lo disperde: Ei mi fea grande, ei mi fa nulla.

Oh! quale

Dagli occhi antichi miei caligin folta Quel dir mi squarcia! Oh qual nel cor mi suona!.. David, tu prode parli, e prode fosti; Ma, di superbia cieco, osasti poscia Me dispregiar; sovra di me innalzarti; Furar mie laudi, e ti vestir mia luce. E s'anco io re non t'era, in guerrier nuovo, Spregio conviensi di guerrier canuto? Tu, magnanimo in tutto, in ciò non l'eri. Di te cantavan d' Israél le figlie: » Davidde, il forte, che i suoi mille abbatte; » Saúl, suoi cento. » Ah! mi offendesti, o David, Nel più vivo del cor. Che non dicevi? « Saúl, ne'suoi verdi anni, altro che i mille, « Le migliaja abbatteva: egli è il guerriero; « Ei mi creò. »

#### DAVID

Ben io'l dicea; ma questi, Che del tuo orecchio già tenea le chiavi, Dicea più forte: « Egli è possente troppo » David: di tutti in bocca, in cor di molti; » Se non l'uccidi tu, Saúl, chi'l frena »? — Con minor arte, e verità più assai, Abuer, al re che non dicevi? « Ah! David » Troppo è miglior di me; quindi io lo abborro; » Quindi lo invidio, e temo; e spentoio'l voglio.»

#### ARNER

Fellone; e il dì, che di soppiatto andavi Co'tuoi profeti a susurrar consigli; Quando al tuo re segreti lacci infami Tendevi; e quando a' Filistei nel grembo Ti ricovravi; e fra nemici impuri Profani dì traendo, ascose a un tempo Pratiche ognor fra noi serbavi: or questo, Il dissi io forse? o il festi tu? Da prima, Chi più di me del signor nostro in core Ti pose? A farti genero, chi'l mosse? Abner fu solo...

#### MICOL

Io fui: Davide in sposo,
Io dal padre l'ottenni; io il volli; io, presa
Di sue virtudi. Egli il sospir mio primo,
Il mio pensier nascoso: ci la mia speme
Era; ei sol, la mia vita. In basso stato
Anco travolto, in povertà ridotto,
Sempre al mio cor giovato avria più David,
Ch'ogni alto re, cui l'oriente adori.

#### SATIT.

Ma tu, David, negar, combatter puoi D'Abner le accuse? Or, di': non ricovrasti Tra' Filistei? nel popol mio d'iniqua Ribellione i semi uon spandesti? La vita stessa del tuo re, del tuo Secondo padre, insidiata forse Non l'hai più volte?

DAVID

Ecco; or per me risponda Questo, già lembo del regal tuo manto. Conoscil tu? Prendi; il raffronta.

SAUL

Dammi.

Che veggio? è mio; nol niego... Ondel'hai tolto?...

DAVID

Di dosso a te, dal manto tuo, con questo
Mio brando, io stesso, io lo spiccai. — Sovvienti
D'Engadda? Là, dove tu me proscritto
Barbaramente perseguivi a morte;
Lì, trafugato senza alcun compagno
Nella caverna, che dal fonte ha nome,
Io m'era: ivi, tu solo, ogni tuo prode
Lasciato in guardia alla scoscesa porta,
Su molli coltri in placida quiete
Chiudevi al sonno gli occhi... Oh ciel! tu, pieno
L'alma di sangue e di rancor, dormivi?
Vedi, se Iddio possente a scherno prende
Disegni umani! ucciderti, a mia posta,

E me salvar potea, per altra uscita:
Io il potea; quel tuo lembo assai tel prova.
Tu re, tu grande, tu superbo, in mezzo
A stuol d'armati; eccoti in man del vile
Giovin proscritto... Abner, il prode, ov'era,
Dov'era allor? Così tua vita ei guarda?
Serve al suo re così? Vedi, in cui posto
Hai tua fidanza; e in chi rivolto hai l' ira. —
Or, sei tu pago? Or l'evidente segno
Non hai, Saúl, del cor, della innocenza,
E della fede mia? non l'evidente
Segno del poco amor, della maligna
Invida rabbia, e della guardia infida
Di questo Abner?...

SAUL

Mio figlio, hai vinto; . . hai vinto. Abner, tu mira; ed ammutisci.

MICOL

O gioja!

DAVID

Oh padre!...

GIONATA
Oh dì felice!

Oh sposo!...

Il giorno,

Sì, di letizia, e di vittoria, è questo.

Te duce io voglio oggi alla pugna: il soffra Abner; ch' io'l vo'. Gara fra voi non altra,
Che in più nemici esterminare, insorga.
Gionata, al fianco al tno fratel d'amore
Combatterai: mallevador mi è David
Della tua vita; e della sua tu il sei.

GIONATA

Duce Davíd, mallevadore è Iddio.

MICOL

Dio mi ti rende; ei salveratti...

SAUL

Or, basta.

Nel padiglion, pria della pugna, o figlio, Vieni un tal poco a ristorarti. Il lungo Duol dell'assenza la tua sposa amata Rattempreratti: intanto di sua mano Ella ti mesca, e ti ministri a mensa. Deh! figlia, (il puoi tu sola) ammenda in parte Del genitor gli involontari errori.

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA

DAVID, ABNER.

#### ABNER

Eccomi: appena dal convito or sorge Il re, ch' io vengo a' cenni tuoi.

DAVID

Parlarti

A solo a solo io volli.

ABNER

Udir vuoi forse

Della prossima pugna?...

DAVID

E dirti a un tempo, Che me non servi ; ma ch'entrambi al pari Il popol nostro, il nostro re, l'eccelso Dio d'Israél serviamo. Altro pensiero In noi, deh! no, non entri.

#### ABNER

Io, pel re nostro,

Del di cui sangue io nasco, in campo il brando

Sanguinoso rotai, già pria che il fischio

Ivi si udisse di tua fionda...

#### DAVID

Il sangue

Del re non scorre entro mie vene: a tutti Noti sono i miei fatti: io non li vanto: Abner li sa. — Deh! nell'obblio sepolti Sian pur da te; sol ti rammenta i tuoi: Emulo di te stesso, oggi tu imprendi A superar solo te stesso.

#### ABNER

### Il duce

Io mi credea finor: David non v'era:
Tutto ordinar per la vittoria quindi
Osai: s' io duce esser potessi, or l'odi. —
Incontro a noi, da borea ad austro, giace
Per lungo, in valle, di Filiste il campo.
Folte macchie ha da tergo; è d'alti rivi
Munito in fronte: all'oríente il chiude
Non alto un poggio, di lieve pendío
Ver esso, ma di scabro irsuto dorso
All'opposto salire: un'ampia porta
S'apre fra monti all'occidente, donde

Per vasto piano infino al mar sonante Senza ostacol si varca. Ivi, se fatto Ci vien di trarvi i Filistei, fia vinta Da noi la guerra. È d'uopo a ciò da pria Finger ritratta. In tripartita schiera Piegando noi da man manca nel piano, Giriamo in fronte il destro loro fianco. La schiera prima il passo affretta, e pare Fuggirsene; rimane la seconda Lenta addietro, in scomposte e rade file, Certo invito ai nemici. Intanto, scelti I più prodi de' nostri, il duro poggio Soverchiato han dall'oriente, e a tergo Riescon sovra il rio nemico. In fronte, Dalle spalle, e dai lati, eccolo, è chiuso; Eccone fatto aspro macello intero.

#### DAVID

Saggio e prode tu al pari. All'ordin tuo, Nulla cangiare, Abner, si debbe. Io laudo Virtude ov'è: sarò guerrier, non duce: E alla tua pugna il mio venir null'altro Aggiungerà, che un brando.

#### ABNER

Il duce è David:

Di guerra il mastro è David. Chi combatte, Fuorch'egli mai?

#### DAYID

Chi men dovria mostrarsi
Invido, ch'Abner, poich'ei val cotanto?
Ottimo, ovunque io 'l miri, è il tuo disegno.
Gionata ed io, di quà, verso la tenda
Di Saúl schiereremei; oltre, ver l'orsa,
Us passerà; Sadóc, con scelti mille,
Salirà il giogo; e tu, coi più, terrai

ABNER

A te si aspetta;

Loco è primiero.

Della battaglia il corpo.

DAVID

E te perciò vi pongo. —
Ascende il sole ancora: il tutto in punto
Terrai tu intanto; ma non s'odan trombe,
Fin che al giorno quattr'ore avanzin sole.
Spira un ponente impetúoso, il senti;
Il sol negli occhi, e la sospinta polve,
Anco per noi combatteran da sera.

ABNER

Ben dici.

DAVID

Or, va; comanda: e a te con basse Arti di corte, che ignorar dovresti, Pregio non tor di capitan, cui merti.

### SCENA SECONDA

#### DAVID

Astuto è l'ordin della pugna, ed alto. —
Ma, il provveder di capitan, che giova,
S'ei de'soldati il cor non ha? Ciò solo
Ad Abner manca; e a me il concede Iddio.
Oggi si vinca, e al di novel si lasci
Un'altra volta il re; ch'esser non puote
Per me mai pace al fianco suo ... Che dicò?
Nuova palma or mi fia nuovo delitto.

# SCENA TERZA

# MICOL, DAVID

#### MICOL

 Sposo, non sai? Da lieta mensa il padre Sorgeva appena, Abner ver lui si trasse,
 E un istante parlavagli: io m'inoltro,
 Egli esce; il re già quel di pria non trovo.

#### DAVID

Ma pur, che disse? in che ti parve?...

#### MICOL

Egli era

Dianzi tutto per noi; con noi piangea; Ci abbracciava a vicenda; e da noi stirpe S'iva augurando di novelli prodi, Quasi alla sua sostegno; ei più che padre Pareane ai detti: or, più che re mi apparve.

#### DAVID

Deh! pria del tempo, non piangere, o sposa: Saulle è il re; farà di noi sua voglia.

Sol ch'ei non perda oggi la pugna; il crudo Suo pensier contro me doman ripigli; Ripiglierò mio stato abbietto, e il duro Bando, e la fuga, e l'affannosa vita.

Vera e sola mia morte emmi il lasciarti: E il dovrò pure... Ahi vana speme! infauste Nozze per te! Giocondo e regio stato Altro sposo a te dava; ed io tel tolgo.

Misero me!... Nè d'ampia prole, e lieta, Padre puoi far me tuo consorte errante, E fuggitivo sempre...

#### MICOL

Ah! no; divisi

Più non saremo: dal tuo sen strapparmi Niuno ardirà. Non riedo io no, più mai, A quella vita orribile, ch' io trassi

Priva di te: m'abbia il sepolcro innanzi. In quella reggia del dolore io stava Sola piangente, i lunghi giorni; e l'ombre L'aspetto mi adducean d'orrende larve. Or, sopra il capo tuo pender vedea Del crudo padre il ferro; e udia tue voci Dolenti, lacrimose, umili, tali Da trar del petto ogni più atroce sdegno; E sì l'acciar pur t'immergeva in core Il barbaro Saulle: or, tra' segreti Avvolgimenti di negra caverna, Vedeati far di dure selci letto; E ad ogni picciol moto il cor balzarti Tremante; e in altra ricovrarti; e quindi In altra ancor; nè ritrovar mai loco, Nè quiéte, nè amici : egro, ansio, stanco . . . Da cruda sete travagliato ... Oh cielo!... Le angosce, i dubbj, il palpitar mio lungo Poss' io ridir? - Mai più, no, non ti lascio; Mai più...

#### DAVID

Mi strappi il cor: deh! cessa...Al sangue, E non al pianto, questo giorno è sacro.

#### MICOL

Pur ch'oggi inciampo al tuo pugnar non nasca. Per te non temo io la battaglia; hai scudo Di certa tempra, Iddio: ma temo, ch'oggi Dal perfid'Abner impedita, o guasta, Non ti sia la vittoria.

DAVID

E che? ti parve
Dubbio il re d'affidarmi oggi l' impresa?

MICOL

Ciò non udii; ma forte accigliato era, E susurrava non so che, in se stesso, Di sacerdoti traditor; d'ignota Gente nel campo; di virth mentita... Rotte parole, oscure, dolorose, Tremende, a chi di David è consorte, E di Saulle è figlia.

DAVID

Eccolo: si oda.

MICOL

Giusto Iddio, deh! soccorri oggi al tuo servo: L'empio confondi; il genitor rischiara; Salva il mio sposo; il popol tuo difendi.

# SCENA QUARTA

# SAUL, GIONATA, MICOL, DAVID

#### GIONATA

Deh! vieni, amato padre; a'tuoi pensieri Dà tregua un poco: or l'aura aperta e pura Ti fia ristoro; vieni: alquanto siedi Tra i figli tuoi.

SAUL

..... Che mi si dice?

Ah! padre!...

#### SAUL

Chi sete voi?... Chi d'aura aperta e pura Quì favellò?... Questa? è caligin densa; Tenebre sono; ombra di morte... Oh! mira; Più mi t'accosta; il vedi? il sol dintorno Cinto ha di sangue ghirlanda funesta... Odi tu canto di sinistri augelli? Lugúbre un pianto sull'aere si spande, Che me percuote, e a lagrimar mi sforza... Ma che? Voi pur, voi pur piangete?...

GIONATA

O sommo

50

Dio d' Israello, or la tua faccia hai tolta Dal re Saúl così? lui, già tuo servo, Lasci or così dell'avversario in mano?

MICOL

Padre, hai la figlia tua diletta al fianco: Se lieto sei, lieta è pur ella; e piange, Se piangi tu... Ma, di che pianger ora? Gioja tornò.

SAUL

David, vuoi dire. Ah!.... David....
Deh! perchè non mi abbraccia auch'ei co' figli?

Oh padre!...Addietro or mi tenea temenza Di non t'esser molesto. Ah! nel mio core Perchè legger non puoi? son sempre io teco.

SAUL

Tu... di Saulle... ami la casa dunque?

DAVID

S' io l'amo? Oh ciel! degli occhi miei pupilla Gionata egli è; per te, periglio al mondo Non couosco, nè curo: e la mia sposa, Dica, se il può, ch' io nol potrei, di quanto, Di quale amore io l'amo...

SAUL

Eppur, te stesso

Stimi tu molto...

#### DAVID

Io, me stimare?... In campo

Non vil soldato, e tuo genero in corte Mi tengo ; e innanzi a Dio, nulla mi estimo.

SAUL

Ma, sempre a me d'Iddio tu parli; eppure, Ben tu il sai, da gran tempo, hammi partito Da Dio l'astuta ira crudel tremenda De'sacerdoti. Ad oltraggiarmi, il nomi?

#### DAVID

A dargli gloria, io'l nomo. Ah! perchè credi. Ch'ei più non sia con te? Con chi nol vuole, Non sta: ma, a chi l' invoca, a chi riposto Tutto ha se stesso in lui, manca egli mai? Ei sul soglio chiamotti; ei vi ti tiene: Sei suo, se in lui, ma se in lui sol, ti assidi.

#### SAUL

Chi dal ciel parla?... Avviluppato in bianca Stolla è costui, che il sacro labbro or schiude? Vediamlo... Eh no: tu sei guerriero, e il brando Cingi: or t'inoltra; appressati; ch'io veggia, Se Samuéle o David mi favella. — Qual brando è questo? ei non è già lo stesso Ch'io di mia man ti diedi...

DAVID

È questo il brando,

Cui mi acquistò la povera mia fionda.
Brando, che in Ela a me pendea tagliente
Sul capo; agli occhi orribil lampo io'l vidi
Balenarmi di morte, in man del fero
Goliát gigante: ei lo stringea: ma stavvi
Rappreso pur, non già il mio sanguc, il suo.

SAUL

Non fu quel ferro, come sacra cosa,
Appeso in Nobbe al tabernacol santo?
Non fu nell'Efod mistico ravvolto,
E così tolto a ogni profana vista?
Consecrato in eterno al Signor primo?...

DAVID

Vero è ; ma . . .

SAUL

Dunque, onde l'hai tu? chi ardiva Dartelo? chi?...

DAVID

Dirotti. Io fuggitivo,
Inerme in Nob giungea: perchè fuggissi,
Tu il sai. Piena ogni via di trista gente,
Io, senza ferro, a ciascun passo stava
Tra le fauci di morte. Umil la fronte
Prosternai la nel tabernacol, dove
Scende d'Iddio lo spirto: ivi, quest'arme,
(Cui s'uom mortal riadattarsi al fianco

Potea, quell'uno esser potea ben David)
La chiesi io stesso al sacerdote.

SAUL

Ed egli?...

DAVID

Diemmela.

SAUL

Ed era?

DAVID

Achimeléch.

SAUL

Fellone.

Vil traditore ... Ov'è l'altare? ... oh rabbia!...

Ahi tutti iniqui! traditori tutti!...

D' Iddio nemici; a lui ministri, voi?...

Negr'alme in bianco ammanto... Ov'è la scure?...

Ov'è l'altar? si atterri ... Ov'è l'offerta?

Svenarla io voglio ...

MICOL

Ah padre!

GIONATA

Oh ciel! che fai?

Ove corri? che parli?...Or, deh! ti placa:

Non havvi altar; non vittima: rispetta

Nei sacerdoti Iddio, che sempre t'ode.

Chi mi rattien?... Chi di seder mi sforza?.... Chi a me resiste?,...

> GIONATA Padre . . .

> > DAVID

Ah! tu il soccorri,

Alto Iddio d' Israéle : a te si prostra, Te ne scongiura il servo tuo.

SAUL

La pace
Mi è tolta; il sole, il regno, i figli, l'alma,
Tutto mi è tolto!... Ahi Saul infelice!
Chi te consola? al brancolar tuo cieco,
Chi è scorta, o appoggio?... I figli tuoi, son muti;
Duri son, crudi... Del vecchio cadente
Sol si brama la morte: altro nel core
Non sta dei figli, che il fatal diadema,
Che il canuto tuo capo intorno cinge.
Su strappatelo, su: spiccate a un tempo
Da questo omai putrido tronco il capo
Tremolante del padre... Ahi fero stato!
Meglio è la morte. Io voglio morte...

MICOL

Oh padre!..

Noi vogliam tutti la tua vita: a morte

Ognun di noi, per te sottrarne, andrebbe...

#### GIONATA

Or, poichè in pianto il suo furor già stemprasi,
 Deh! la tua voce, a ricomporlo in calma,
 Muovi, o fratello. In dolce oblio l'hai ratto
 Già tante volte coi celesti carmi.

MICOL

Ah! si; tu il vedi, all'alitante petto Manca il respiro; il già feroce sguardo Nuota in lagrime: or tempo è di prestargli L'opra tua.

#### DAVID

Deh! per me, gli parli Iddio. — (1)

- « O tu, che eterno, onnipossente, immenso,
- » Siedi sovran d'ogni creata cosa;
- » Tu, per cui tratto io son dal nulla, e penso,
- » E la mia mente a te salir pur osa;
- » Tu, che se il guardo inchini, apresi il denso
- » Abisso, e via non serba a te nascosa;
- » Se il capo accenni, trema lo universo;
- » Se il braccio innalzi, ogni empio ecco è disperso:
  - » Già su le ratte folgoranti piume

<sup>(1)</sup> Tutti i seguenti versi lirici si potranno cantare senza gorgheggi da Davide s'egli si trova essere ad un tempo cantore ed attore. Altrimenti basterà, per ottenere un certo effetto, che ad ogni stanza preceda una breve musica istromentale adattata al soggetto; e che David poi reciti la stanza con maestriz e gravità.

- » Di Cherubin ben mille un di scendesti;
- » E del tuo caldo irresistibil nume
- » Il condottiero d'Israello empiesti:
- » Di perenne facondia a lui tu fiume,
- » Tu brando, e senno, e scudo a lui ti festi:
- » Deh! di tua fiamma tanta un raggio solo
- » Nubi-fendente or manda a noi dal polc.
  - » Tenebre e pianto siamo...

Odo io la voce

Di David?...Trammi di mortal letargo: Folgor mi mostra di mia verde etade.

#### DAVID

- » Chi vien, chi vien, ch'odo e non veggo? Un nembo
- » Negro di polve rapido veleggia
- » Dal torbid'euro spinto. —
- » Ma già si squarcia; e tutto acciar lampeggia
- » Dai mille e mille, ch'ei si reca in grembo...
  - » Ecco, qual torre, cinto
  - » Saúl la testa d'infuocato lembo.
  - » Traballa il suolo al calpestío tonante
  - » D'armi e destrieri :
  - » La terra, e l'onda, e il cielo è rimbombante
  - » D'urli guerrieri.
  - » Saúl si appressa in sua terribil possa:
  - » Carri, fanti, destrier sossopra ei mesce:

- " Gelo, in vederlo, scorre a ogni uom per l'ossa;
- » Lo spavento d' Iddio dagli occhi gli esce.
  - » Figli d'Ammón, dov è la ria baldanza?
- » Dove gli spregj, e l'insultar, che al giusto
- » Popol di Dio già feste?
- » Ecco ora il piano ai vostri corpi angusto;
- » Ecco, a noi messe sanguinosa avanza
- » Di vostre tronche teste:
- » Ecco ove mena in falsi iddii fidanza. —
- » Ma, donde ascolto altra guerriera tromba
- » Mugghiar repente?
- » È il brando stesso di Saúl, che intomba
- » D' Edom la gente.
- » Così Moáb, Soba così sen vanuo,
- » Con l'iniqua Amaléch, disperse in polve:
- » Saúl, torrente al rinnovar dell'anno,
- » Tutto inonda, scompon, schianta, travolve.

Ben questo è grido de' miei tempi antichi, Che dal sepolero a gloria or mi richiama. Vivo, in udirlo, ne' miei fervidi anni...— Che dico?...ahi lasso! a me di guerra il grido Si addice omai?...L'ozio, l'oblio, la pace, Chiamano il veglio a se.

DAVID

Pace si canti. -

- » Stanco, assetato, in riva
- » Del fiumicel natio,
- » Siede il campion di Dio,
- » All'ombra sempre-viva
- » Del sospirato alloro.
- » Sua dolce e cara prole,
- » Nel porgergli ristoro,
- » Del suo affanno si duole,
- » Ma del suo rieder gode;
- » E pianger ciascun s'ode
- » Teneramente,
- » Sóavemente
- » Sì, che il dir non v'arriva.
  - » L'una sua figlia slaccia
- » L'elmo folgoreggiante;
- » E la consorte amante,
- » Sottentrando, lo abbraccia:
- » L'altra, l'augusta fronte
- 3 Dal sudor polveroso
- » Terge, col puro fonte:
- » Quale, un nembo odoroso
- » Di fior sovr'esso spande:
- » Qual, le man venerande
- » Di pianto bagna:
- » E qual si lagna,
- » Ch'altra più ch'ella faccia.

- » Ma ferve in ben altr'opra
- » Lo stuol del miglior sesso.
- » Finchè venga il suo amplesso,
- » Quì l'un figlio si adopra
- » In rifar mondo e terso
- » Lo insanguinato brando:
- » Là, d'invidia cosperso,
- » Dice il secondo: e quando
- » Palleggerò quest'asta,
- » Cui mia destra or non basta?
- » Lo scudo il terzo,
- » Con giovin scherzo,
- » Prova come il ricopra.
  - » Di gioja lagrima
  - » Su l'occhio turgido
  - » Del re si sta:
    - » Ch'ei di sua nobile
  - » Progenie amabile
  - » È l'alma, e il sa.
  - » Oh bella la pace!
  - » Oh grato il soggioruo,
  - » Là dove hai dintorno
  - » Amor sì verace,
  - » Si candida fè!

- » Ma il sol già celasi;
- » Tace ogni zeffiro;
- » E in sonno placido
- » Sopito è il re. —

Felice il padre di tal prole! Oh bella
Pace dell'alma!... Entro mie vene un latte
Scorrer mi sento di tutta dolcezza...—
Ma, che pretendi or tu? Saúl far vile
Infra i domestich'ozj? Il pro' Saulle
Di guerra or forse arnese inutil giace?

#### DAVID

- » Il re posa, ma i sogni del forte
- » Con tremende sembianze gli vanno
- » Presentando i fantasmi di morte.'
  - » Ecco il vinto nemico tiranno,
- » Di sua man già trafitto in battaglia;
- » Ombra orribil, che omai non fa danno.
  - » Écco un lampo, che tutti abbarbaglia . . .
- » Quel suo brando, che ad uom non perdona,
- » E ogni prode al codardo ragguaglia.
  - » Tal, non sempre la selva risuona
- » Del Léone al terribil ruggito,
- » Ch'egli in calma anco i sensi abbandona;
  - » Nè il tacersi dell'antro romito
- » All'armento già rende il coraggio ;

- » Nè il pastor si sta men sbigottito,
  » Ch'ei sa, ch' esce a più sangue ed oltraggio.
  - » Ma il re già già si desta :
  - » Armi, armi, ei grida.
  - » Guerriero omai qual resta?
  - » Chi, chi lo sfida?
  - ». Veggio una striscia di terribil fuoco,
- » Cui forza è loco = dien le ostili squadre,
- » Tutte veggio adre = di sangue infedele
- » L'armi a Israéle. = Il fero fulmin piomba,
- » Sasso di fromba = assai men ratto fugge,
- » Di quel che strugge = il feritor sovrano,
- » Col ferro in mano. = A inarrivabil volo,
- » Fin presso al polo = aquila altera ei stende
- » Le reverende = risuonanti penne,
- » Cui da Dio tenne, = ad annullar quegli empj,
- » Che in falsi tempi = han simulacri rei
- » Fatti lor Dei. = Già da lontano io 'l seguo;
- » E il Filisteo perseguo,
  - » E incalzo, e atterro, e sperdo ; e assai ben mostro
  - » Che due spade ha nel campo il popol nostro.

Chi, chi si vanta? Havvi altra spada in campo Che questa mia, ch'io snudo? Empio è, si uccida, Pera, chi la sprezzò.

MICOL

Tarresta: oh cielo!...

GIONATA

Padre! che fai?...

DAVID

Misero re!

MICOL

Deh! fuggi . . .

A gran pena il teniam; deh! fuggi, o sposo.

# SCENA QUINTA

GIONATA, SAUL, MICOL

MICOL

O padre amato, ... arrestati ...

GIONATA

T'arresta ...

SAUL

Chi mi rattien? chi ardisce?... Ov'è il mio brando? Mi si renda il mio brando...

GIONATA

... Ah! con noi vieni,

Diletto padre: io non ti lascio ir oltre.

Vedi, non è co'figli tuoi persona:

Con noi ritorna alla tua tenda: hai d'uopo Or di quiete. Ah! vieni: ogni ira cessi; Stai co'tuoi figli...

MICOL

E gli avrai sempre al fianco...

# ATTO QUARTO

## · SCENA PRIMA

GIONATA, MICOL

MICOL

Grionata, dimmi ; al padiglion del padre Può tornare il mio sposo?

GIONATA

Ah! no: placato

Non è con lui Saúl; benchè in se stesso Sia appien tornato: ma profonda è troppo In lui la invidia; e fia il sanarla lungo. Torna al tuo sposo, e nol lasciare.

MICOL

Ahi lassa!...

Chi più di me infelice?... Io l'ho nascosto Sì ben, ch'uom mai nol troveria: men riedo Ver esso dunque.

Oh cielo! ecco, sen viene

Turbato il padre: ei mai non trova stanza.

MICOL

Misera me!... Che gli dirò?... Sottrarmi Voglio...

# SCENA SECONDA

SAUL, MICOL, GIONATA

SAUL

Chi fugge al venir mio? Tu, donna?

MICOL

Signor...

SAUL

Davide ov'è?

MICOL

... Nol so ...

SAUL

Nol sai?

GIONATA

Padre . . .

SAUL

Cercane; va; quì tosto il traggi.

MICOL

Io rintracciarlo?...or,...dove?..

» L'uom del Signore egli è ». Tal nol palesa
Ogni atto suo? La fera invida rabbia
D'Abner, non fassi al suo cospetto muta?
Tu stesso, allor che in te rientri, al solo
Apparir suo, non vedi i tuoi sospetti
Sparir, qual nebbia del pianeta al raggio?
E quando in te maligno spirto riede,
Credi tu allor, ch' io tel rattenga, il braccio?
Dio tel rattiene. Il mal brandito ferro
Gli appunteresti al petto appena, e tosto
Forza ti fora il ritrarlo: cadresti
Tu stesso in pianto a' piedi suoi; tu padre,
Pentito, sì: ch'empio, nol sei...

SAUL

Pur troppo.

Vero tu parli. Inesplicabil cosa
Questo David per me. Non pria veduto
Io l'ebbi in Ela, che a'miei sguardi ei piacque,
Ma al cor non mai. Quando ad amarlo io presso
Quasi sarei, feroce sdeguo piomba
In mezzo, e men divide: il voglio appena
Spento, s' io il veggo, ei mi disarma, e colma
Di maraviglia tanta, ch' io divento
Al suo cospetto un nulla ... Ah! questa al certo,
Vendetta è questa della man sovrana.
Or comincio a conoscerti, o tremenda

Mano... Ma che? donde cagione io cerco?...

Dio, non l'offesi io mai: vendetta è questa
De'sacerdoti. Egli è stromento David
Sacerdotale, iniquo: in Rama ei vide
Samuél moribondo: a lui gli estremi
Detti parlava l' implacabil veglio.
Chi sa, chi sa, se il sacro olio celeste,
Ond'ei mia fronte unse già pria, versato
Non ha il fellon su la nemica testa?
Forse tu il sai... Parla... Ah! sì, il sai: favella.

#### GIONATA

Padre, nol so: ma, se pur fosse, io forse
Al par di te di ciò tenermi offeso
Or non dovrei? non ti son figlio io primo?
Ove tu giaccia co' tuoi padri, il trono
Non destini tu a me? S' io dunque taccio,
Chi può farne querela? Assai mi avauza
In coraggio, in virtude, in senno, in tutto,
David: quant'ei più val, tanto io più l'amo.
Or, se chi dona e toglie i regni, il desse
A David mai, prova maggior qual altra
Poss' io bramarne? ei più di me n'è degno:
E condottier de'figli suoi lo appella
Ad alte cose Iddio. — Ma intanto, io giuro,
Che a te suddito fido egli era sempre,
E leal figlio. Or l'avvenir concedi.

A Dio, cui spetta: ed il tuo cor frattanto
Contro Dio, contro il ver, deh! non s' induri.
Se in Samuél non favellava un Nume,
Come, con semplice atto, infermo un veglio,
Già del sepolcro a mezzo, oprar potea
Tanto per David mai? Quel misto ignoto
D'odio e rispetto, che per David senti;
Quel palpitar della battaglia al nome,
(Timor da te non conosciuto in pria)
Donde ti vien, Saulle? Havvi possanza
D'uom, che a ciò basti?...

SAUL

Oh! che favelli? figlio

Di Saúl tu? — Nulla a te cal del trono? —
Ma, il crudel dritto di chi'l tien, nol sai?
Spenta mia casa, e da radice svelta
Fia da colui, che usurperà il mio scettro.
I tuoi fratelli, i figli tuoi, tu stesso...
Non rimarrà della mia stirpe nullo...
O ria di regno insazíabil sete,
Che non fai tu? Per aver regno, uccide
Il fratello il fratel; la madre i figli;
La consorte il marito; il figlio il padre...
Seggio è di sangue, e d'empietade, il trono.

GIONATA

Scudo havvi d'uom contro al celeste brando?

Non le minacce, i preghi allentar ponno L'ira di Dio terribil, che il superbo Rompe, e su l'umil lieve lieve passa.

# SCENA QUARTA

SAUL, GIONATA, ABNER, ACHIMELECH,

### ABNER

Re, s' io ti torno innante, anzi che rivi Scorran per me dell' inimico sangue, Alta cagione a ciò mi sforza. Il prode Davidde, il forte, in cui vittoria è posta, Non è chi il trovi. Un'ora manca appena Alla prefissa pugna: odi, frementi D' impaziente ardore, i guerrier l'aure Empier di strida; e rimbombar la terra Al flagellar della ferrata zampa De' focosi destricri: urli, nitriti, Sfolgoreggiar d'elmi e di brandi, e tuoni Da metter core in qual più sia codardo;... David, chi'l vede? - ei non si trova. Or, mira, (Soccorso in ver del ciel!) mira ehi in campo In sua vece si sta. Costui, che in molle Candido lin sacerdotal si avvolge,

Furtivo in campo, ai Benjamiti accanto, Si appiattava tremante. Eccolo ; n'odi L'alta cagion, che a tal periglio il guida.

ACHIMELECH

Cagion dirò, s' ira di re nol vieta...

SAUL

Ira di re? tu dunque, empio, la merti?...
Ma, chi se'tu?... Conoscerti hen parmi.
Del fautastico altero gregge sei
De'veggenti di Rama?

# ACHIMELECH

Io vesto l'Efod:

÷'I

Io, dei Leviti primo, ad Arón santo,
Nel ministero a che il Signor lo clesse,
Dopo lungo ordin d'altri venerandi
Sacerdoti, succedo. All'arca presso,
In Nobbe, io sto: l'arca del patto sacra
Stava anch'ella altre volte al campo in mezzo:
Troppo or fia, se vi appare, anco di furto,
Il ministro di Dio: straniera merce
È il sacerdote, ove Saulle impera:
Pur non l'è, no, dove Israél combatte;
Se in Dio si vince, come ognor si vinse. —
Me non conosci tu? qual maraviglia?
E te stesso conosci? — I passi tuoi
Ritorti hai dal sentier, che al Signor mena;

Ed io la sto, nel tabernacol, dove Stanza ha il gran Dio; la dove, è già gran tempo, Più Saúl non si vede. Il nome io porto D'Achimeléch.

### SAUL

Un traditor mi suona
Tal nome: or ti ravviso. In punto giungi
Al mio cospetto. Or di', non sei tu quegli,
Che all'espulso Davidde asilo davi,
E securtade, e nutrimento, e scampo,
Ed armi? E ancor, qual arme! il sacro brando
Del Filisteo, che appeso in voto a Dio
Stava allo stesso tabernacol, donde
Tu lo spiccavi con profana destra.
E tu il cingevi al perfido nemico
Del tuo signor, del sol tuo re? — Tu vieni:
Fellone, in campo a'tradimenti or vieni:
Qual dubbio v'ha?...

### ACHIMELECH

Certo, a tradirti io vengo;
Poichè vittoria ad implorare io vengo
All'armi tue da Dio, che a te la niega.
Son io, sì, son, quei che benigna mano
A un Davidde prestai. Ma, chi è quel David?

Della figlia del re non egli è sposo? Non il più prode infra i campioni suoi? Non il più bello, il più umano, il più giusto De' figli d' Israél? Non egli in guerra,
Tua forza, e ardire? entro la reggia, in pace,
Non ei, col canto, del tuo cor signore?
Di donzelle l'amor, del popol gioja,
Dei nemici terror; tale era quegli,
Ch' io scampava. E tu stesso, agli onor primi,
Di', nol tornavi or dianzi? e nol sceglievi
A guidar la battaglia? a ricondurti
Vittoria in campo? a disgombrar temenza
Della rotta, che in cor ti ha posta Iddio? —
Se danni me, te stesso danni a un tempo.

### SAUL

Or, dont le in voi, donde pietade? in voi,
Sacerdoti crudeli, empj, assetati
Di sangue sempre. A Samuél parea
Grave delitto il non aver io spento
L'Amalechíta re, coll'armi in mano
Preso in battaglia; un alto re, guerriero
Di generosa indole ardita, e largo
Del proprio sangue a pro del popol suo. —
Misero re! tratto a me innauzi, in duri
Ceppi ei venia: serbava, ancor che vinto,
Nobil fierezza, che insultar non era,
Nè un chieder pur mercè. Reo di coraggio
Parve egli al fero Samuél: tre volte

Con la sua man sacerdotale il ferro Nel petto inerme ei gli immergea. - Son queste, Queste son, vili, le battaglie vostre. Ma, contra il proprio re chi la superba Fronte innalzar si attenta, in voi sostegno Trova, e scudo, ed asilo. Ogni altra cura, Che dell'altare, a cor vi sta. Chi sete, Chi sete voi? Stirpe malnata, e cruda, Che dei perigli nostri all'ombra ride; Che in lino imbelle avvoltolati, ardite Soverchiar noi sotto l'acciar sudanti: Noi, che fra il sangue, il terrore, e la morte, Per le spose, pe' figli, e per voi stessi, Meniam penosi orridi giorni ognora. Codardi, or voi, men che ozíose donne, Con verga vil, con studíati carmi, Frenar vorreste e i brandi nostri, e noi?

# ACHIMELECH

E tu, che sei? re della terra sei:

Ma, innanzi a Dio, chi re? — Saúl rientra
In te; non sei, che coronata polve. —
Io, per me nulla son; ma fulmin sono,
Turbo, tempesta io son, se in me Dio scende:
Quel gran Dio, che ti fea; che l'occhio appena
Ti posa su; dov'è Saúl? — Le parti
D'Agág mal prendi; e nella via d'empiezza

Mal tu ne segui i passi. A un re perverso Gastigo v' ha, fuor che il nemico brando? E un brando fere, che il Signor nol voglia? Le sue vendette Iddio nel marmo scrive; E le commette al Filisteo non meno, Che ad Israél. — Trema, Saúl: già in alto, In negra nube, sovr'ali di fuoco Veggio librarsi il fero angel di morte: Già, d'una man disnuda ei la rovente Spada ultrice; dell'altra, il crin canuto Ei già ti afferra della iniqua testa: Trema Saúl. — Ve' chi a morir ti spinge: Costui; quest'Abner, di Satàn fratello; Questi, che il vecchio cor t'apre a' sospetti; Che, di sovran guerrier, men che fanciullo Ti fa. Tu, folle, or di tua casa il vero Saldo sostegno rimovendo vai. Dov'è la casa di Saul? nell'onda Fondata ei l'ha; già già crolla; già cade; Già in cener torna: è nulla già. —

SAUL

Profeta

De' danni miei, tu pur de' tuoi nol fosti. Visto non hai, pria di venirne in campo, Che qui morresti: io tel predico; e il faccia Abner seguire. — Abner mio fido, or vanne; Ogni ordin cangia dell' iniquo David;
Che un tradimento ogni ordin suo nasconde,
Doman si pugni, al sol nascente; il puro
Astro esser de' mio testimon di guerra.
Pensier maligno, io 'l veggio, era di David,
Scegliere il sol cadente a dar nell'oste,
Quasi indicando il cadente mio braccio:
Ma, si vedrà. — Rinvigorir mi sento
Da tue minacce ogni guerrier mio spirto;
Son io 'l duce domane; intero il giorno,
Al gran macello ch' io farò, fia poco. —
Abner, costui dal mio cospetto or tosto
Traggi, e si uccida...

## GIONATA

Oh ciel! padre, che fai?

Padre ...

SAUL

Taci. — Ei si sveui ; e il vil suo sangue Su' Filistei ricada.

ABNER

È già con esso

Morte ...

SAUL

Ma, è poco a mia vendetta ei solo. Manda in Nob l' ira mia, che armenti, e servi, Madri, case, fanciulli uccida, incenda, Distrugga, e tutta l'empia stirpe al vento Disperda. Omai, tuoi sacerdoti a dritto Dir ben potranno: « Evvi un Saúl. » Mia destra, Da voi sì spesso provocata al sangue, Non percoteavi mai: quindi sol, quindi, Lo scherno d'essa.

### ACHIMELEC

A me il morir da giusto
Niun re può torre: onde il morir mi fia
Dolce non men, che glorioso. Il vostro,
Già da gran tempo, irrevocabilmente
Dio l'ha fermato: Abner, e tu, di spada,
Ambo vilmente; e non di ostile spada,
Non in battaglia. — Or vadasi. — D'Iddio
Parlate all'empio ho l'ultime parole,
E sordo ei fu: compiuto egli è il mio incarco:
Ben ho spesa la vita.

SAUL

Or via, si tragga A morte tosto; a cruda morte, e lunga.

# SCENA QUINTA

# SAUL, GIONATA

### GIONATA

Ahi sconsigliato re! che fai? t'arresta...

### SAUL

'Taci; tel dico ancor. — Tu se' guerriero? —
Tu di me figlio? d' Israél tu prode? —
Va; torna in Nob; là, di costui riempi
Il vuoto seggio: infra i levitichi ozj
Degno di viver tu, non fra' tumulti
Di guerra; e non fra regie cure...

# GIONATA

Ho spento

Anch' io non pochi de' nimici in campo, Al fianco tuo: ma quel che or spandi, è sangue Sacerdotal, non Filisteo. Tu resti Solo a tal empia pugna.

### SAUL

E solo io basto

A ogni pugna, qual sia. Tu, vile, tardo Sii pur domani al battagliare: io solo Saúl sarò. Che Gionata? che David? Duce è Saúl.

### GIONATA

Combatterotti appresso.

Deh! morto io possa su gli occhi caderti,
Pria di veder ciò che sovrasta al tuo
Sangue infelice!

SAUL

E che sovrasta? morte? Morte in battaglia, ella è di re la morte.

# SCENA SESTA

MICOL, SAUL, GIONATA

SAUL

Tu, senza David?...

MICOL

Ritrovar nol posso ...

SAUL

Io'l troverò.

MICOL

Lungi è fors'egli ; e sfugge Tuo sdegno...

SAUL

Ha l'ali, e il giungerà, il mio sdegno. Guai, se in battaglia David si appresenta: Guai, se doman, vinta da me la guerra, Tu innanzi a me nol traggi.

MICOL

Oh cielo!

GIONATA

Ali! padre ...

SAUL

Più non ho figli. — Infra le schiere or corri, Gionata, tosto. — E tu, ricerca, e trova Colui.

MICOL

Deh!... teco...

SAUL-

Invan.

GIONATA

Padre, ch' io pugni

Lungi da te?

SAUL

Lungi da me voi tutti. Voi mi tradite a prova, infidi, tutti. Itene, il voglio: itene al fin; lo impongo.

# SCENA SETTIMA

SAUL

Sol, con me stesso, io sto. — Di me soltanto, (Misero re l) di me solo io non tremo.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA

DAVID, MICOL

### MICOL

Esci, o mio sposo; vieni: è già ben oltre
La notte... Odi tu, come romoreggia
Il campo? all'alba pugnerassi. — Appresso
Al padiglion del padre tutto tace.
Mira; anco il cielo il tuo fuggir seconda:
La luna cade, e gli ultimi suoi raggi
Un negro nuvol cela. Andiamo: or niuno
Su noi qui veglia, andiam; per questa china
Scendiamo il monte, e ci accompagni Iddio.

### DAVID

Sposa, dell'alma mia parte migliore, Mentre Israello a battagliar si appresta, Fia pur ver che a fuggir David si appresta? Morte, ch'è in somma?—Io vo'restar: mi uccida Saúl, se il vuol; pur ch' io nemici pria In copia uccida.

MICOL

Ah! tu non sai: già il padre Incominciò a bagnar nel sangue l' ira. Achimelèch, quì ritrovato, cadde Vittima già del furor suo.

DAVID

Che ascolto?

Ne' sacerdoti egli ha rivolto il brando? Ahi misero Saúl! ei fia...

MICOL

Ben altro

Udrai. Crudel comando ad Abner dava, Ei stesso, il re; che, se in battaglia mai Tu ti mostrassi, in te convertan l'armi I campion nostri.

DAVID

E Gionata mio fido

Il soffre?

MICOL

Oh ciel! che puote? Anch'ei lo sdegno Provò del padre; e disperato corre Infra l'armi a morire. Omai, ben vedi, Quì star non puoi: cedere è forza; andarne Lungi; e aspettare, o che si cangi il padre, O che all'età soggiaccia... Ahi padre crudo!
Tu stesso, tu, la misera tua figlia
Sforzi a bramare il fatal di... Ma pure,
Io no, non bramo il morir tuo: felice
Vivi; vivi, se il puoi; bastami solo
Di rimaner per sempre col mio sposo...
Deh! vieni or dunque; andiamo...

DAVID

Oh quanto duolmi

Lasciar la pugna! Ignota voce io sento
Gridarmi in cor: « Giunto è il terribil giorno
« Ad Israéle, ed al suo re. » ... Potessi! ...

Ma no: quì sparso di sacri ministri
Fu l' innocente sangue; impuro è il campo,
Contaminato è il suolo; orror ne sente
Iddio: pugnar non può quì omai più David. —
Ceder dunque per ora al timor tuo
Emmi mestiero, ed all'amor tuo scaltro. —
Ma tu, pur cedi al mio ... Deh! sol mi lascia ...

Ch' io ti lasci? Pel lembo, ecco ti afferro; Da te mai più, no, non mi stacco...

DAVID

Ah! m'odi.

Male agguagliar tuoi tardi passi a' miei Potresti: aspri sentier di sterpi e sassi Convien ch' io calchi con veloci piante A pormi in salvo, poiche il vuoi. Deh! come I piè tuoi molli a strazio inusitato Regger potranno? Infra deserti sola Ch' io ti abbandoni mai? Ben vedi; tosto, Per tua cagion, scoperto io fora: entrambi Alla temuta ira del re davanti Tosto or saremmo ricondotti... Oh cielo! Solo in pensarvi, io fremo ... E poniam anco, Che si fuggisse; al padre egro dolente Tor ti poss' io? Di guerra infra le angosce, Fuor di sua reggia ei sta: dolcezza alcuna Pur gli fa d'uopo al mesto antico. Ah! resta Al suo pianto, al dolore, al furor suo. Tu sola il plachi; e tu lo servi, e il tieni Tu sola in vita. Ei mi vuol spento; io'l voglio Salvo, felice, e vincitor: ... ma, tremo Oggi per lui. - Tu, pria che sposa, figlia Eri; nè amarmi oltre il dover ti lice. Pur ch' io scampi; che brami altro per ora? Non t'involare al già abbastanza afflitto Misero padre. Appena giunto in salvo, Io ten farò volar l'avviso; in breve Riuniremci, spero. Or, se mi dolga Di abbandonarti, il pensa.. Eppure,.. ahi lasso !.. Come?..

### MICOL

Ahi me lassa!... e ch'io ti perda ancora?...
Ai passati travagli, alla vagante
Vita, ai perigli, alle solinghe grotte,
Lasciarti or solo ritornare?...Ah!s'io
Teco almen fossi!...i mali tuoi più lievì
Pur farei,...dividendoli...

### DAVID

Ten prego,
Pel nostro amor; s' è d'uopo, anco il comando,
Per quanto amante il possa; or non mi dei,
Nè puoi seguir, senza mio danno espresso. —
Ma, se Dio mi vuol salvo, omai non debbo
Indugiar più: l'ora si avanza: alcuno
Potria da questo padiglion spiarne,
E maligno svelarci. A palmo a palmo
Questi monti conosco; a ogni uom sottrarmi
Son certo.—Or, deh! l'ultimo amplesso or damni
Dio teco resti; e tu, rimani al padre,
Fin che al tuo sposo ti raggiunga il cielo...

### MICOL

L'ultimo amplesso?.. E ch'io non muoja?.. il core Strappar mi sento...

### DAVID

... Ed io?.. Ma,.. frena.. il pianto..— Or, l'ali al piè, possente Iddio, m' impenna...

# SCENA SECONDA

### MICOL

... Ei fugge?... oh cielo !... Il seguirò... Ma, quali Ferree catene pajon rattenermi?... Seguir nol posso. — Ei mi s'invola!... Appena Mi reggo,... non ch' io 'l segua... Un'altra volta Perduto io l'ho!... Chi sa, quando il vedrai?... Misera donna! e sposa sei?... fur nozze Le tue?.. - No, no; del crudo padre al fianco Più non rimango. Io vo' seguirti, o sposo . . . — Pur, se il seguo, lo uccido ; è ver, pur troppo! Come nasconder la mia lenta traccia, Su l'orme sue veloci?... — Ma, dal campo Qual odo io suon, che d'armi par?... Ben odo ... Ei cresce; e sordamente anco di trombe È misto . . . E un correr di destrieri . . . Oh cielo! Che fia?... La pugna anzi al tornar del giorno, Non l'intimò Saúl. Chi sa?... I fratelli... Il mio Gionata... Oimè!... forse in periglio...-Ma, pianto, ed urli, e gemiti profondi Dal padiglion del padre odo innalzarsi?... Misero padre!...a lui si corra...Oh vista! Ei viene; ei stesso; e in quale aspetto !.. Ah! padre.

# SCENA TERZA

# SAUL, MICOL

### SAUL

Ombra adirata, e tremenda, deh! cessa:

Lasciami, deh!... Vedi: a'tuoi piè mi prostro...

Ahi! dove fuggo?... — ove mi ascondo? O fera

Ombra terribil, placati... Ma è sorda

Ai miei preghi; e m' incalza?... Apriti, o terra,

Vivo m' inghiotti... Ah! pur che il truce sguardo

Non mi saetti della orribil ombra...

### MICOL

Da chi fuggir? niun ti persegue. O padre, Me tu non vedi? me più non conosci?

### SAUL

O sommo, o santo sacerdote, or vuoi Ch' io qui mi arresti? o Samuél, già vero Padre mio, tu l' imponi? ecco, mi atterro Al tuo sovran comando. A questo capo Già di tua man tu la corona hai cinta; Tu il fregiasti; egni fregio or tu gli spoglia; Calcalo or tu. Ma,... la infuocata spada D' Iddio tremenda, che già già mi veggo Pender sul ciglio,... o tu che il puoi, la svolgi Non da me, no, ma da'miei figli. I figli, Del mio fallir sono innocenti...

MICOL

Oh stato,

Cui non fu il pari mai! — Dal ver disgiunto, Padre, è il tuo sguardo: a me ti volgi...

SAUL

Oh gioja! ...

Pace hai sul volto? O fero veglio, alquanto
Miei preghi accetti? io da' tuoi piè non sorgo,
Se tu i miei figli alla crudel vendetta
Pria non togli.—Che parli?... Oh voce! « T'era
» David pur figlio; e il perseguisti, e morto
» Pur lo volevi ». Oh! che mi apponi?.. Arresta..
Sospendi or, deh!... Davidde ov'è? si cerchi:
Ei rieda; a posta sua mi uccida, e regni:
Sol che a'miei figli usi pietade, ei regni...—
Ma, inesorabil stai? Di sangue hai l'occhio;
Foco il brando e la man; dalle ampie nari
Torbida fiamma spiri, e in me l'avventi...
Già tocco m' ha; già m'arde: ahi! dove fuggo?...
Per questa parte io scamperò.

MICOL

Nè fia,

Ch' io rattener ti possa, nè ritrarti Al vero? Ah! m'odi: or sei...

Ma no; che il passo

Di là mi serra un gran fiume di sangue. Oh vista atroce! sovra ambe le rive, Di recenti cadaveri gran fasci Ammonticati stanno: ah! tutto è morte Colà: quì dunque io fuggirò... Che veggo? Chi sete or voi ? — « D'Achimeléch siam figli. » Achimeléch son io. Muori, Saulle, » Muori ».—Quai grida? Ah! lo ravviso: ei gron da Di fresco sangue, e il mio sangue ei si beve. Ma chi da tergo, oh! chi pel crin mi afferra? Tu, Samuél? - Che disse? che in brev'ora Seco tutti saremo? Io solo, io sólo Teco sarò; ma i figli ... — Ove son io? — Tutte spariro ad un istante l'ombre. Che dissi? Ove son io? Che fo? Chi sei? Qual fragor odo? Ah! di battaglia parmi: Pur non aggiorna ancor : sì, di battaglia Fragore egli è. L'elmo, lo scudo, l'asta, Tosto or via, mi si rechi: or tosto l'arme,

MICOL

Padre, che fai? Ti acqueta...alla tua figlia...

L'arme del re. Morir vogl' io, ma in campo.

L'armi vogl' io ; che figlia? Or, mi obbedisci.

L'asta, l'elmo, lo scudo; ecco i miei figli.

MICOL

Io non ti lascio, ah! no ...

SAUL

Squillan più forte.

Le trombe? Ivi si vada: a me il mio braudo Basta solo. — Tu scostati, mi lascia; Obbedisci. Là corro: ivi si alberga Morte, ch' io cerco.

# SCENA QUARTA

SAUL, MICOL, ABNER,

CON POCHI SOLDATI FUGGITIVI

ABNER

O re infelice!...Or dove,

Deh! dove corri? Orribil notte è questa.

SAUL

Ma perchè la battaglia?...

ABNER

Di repente,

Il nemico ci assale: appien sconsitti Siam noi...

SAUL

Sconfitti? E tu fellon, tu vivi?

### ABNER

Io? per salvarti vivo. Or or qui forse Filiste inonda: il fero impeto primo Forza è schivare: aggiornerà frattanto. Te più all'erta quassù, fra i pochi miei, Trarrò...

SAUL

Ch'io viva, ove il mio popol cade?

MICOL

Deh! vieni.. Oimè! cresce il fragor: s'inoltra ...

Gionata,...e i figli miei,...fuggono anch'essi? Mi abbandonano?...

ABNER

Oh cielo!... I figli tuoi,...

No, non fuggiro ... Ahi miseri!...

SAUL

T'intendo:

Morti or cadono tutti...

MICOL

Oimè!...I fratelli?...

ABNER

Ah! più figli non hai.

SAUL

— Ch'altro mi avanza?...

Tu sola omai, ma non a me, rimani. —

Io da gran tempo in cor già tutto ho fermo: E giunta è l'ora. — Abner, l'estremo è questo De'mici comandi. Or la mia figlia scorgi In securtà.

### MIGOL

No, padre ; a te dintorno Mi avvinghierò : contro a donzella il ferro Non vibrerà il nemico.

SAUL

Oh figlia!...Or, taci:
Non far, ch' io pianga. Vinto re non piange.
Abner, salvala, va: ma, se pur mai
Ella cadesse infra nemiche mani,
Deh! non dir, no, che di Saulle è figlia;
Tosto di' lor, ch'ella è di David sposa;
Rispetteranla. Va; vola...

### ABNER

S' io nulla

Valgo, fia salva, il giuro; ma ad un tempo Te pur...

### MICOL

Deh!.. padre.. Io non ti vo', non voglio Lasciarti ...

### SAUL

Io voglio: e ancora il re son io. Ma già si appressan l'armi: Abner, deh! vola: Teco, anco a forza, s'è mestier, la traggimicol

Padre !... e per sempre ? ...

# SCENA QUINTA

### SAUL

Oh figli miei!...— Fui padre.—
Eccoti solo, o re; non un ti resta
Dei tanti amici, o servi tuoi. — Sei paga,
D'inesorabil Dio terribil ira? —
Ma, tu mi resti, o brando: all'ultim'uopo,
Fido ministro, or vieni. — Ecco già gli urli
Dell'insolente vincitor: sul ciglio
Già lor fiaccole ardenti balenarmi
Veggo, e le spade a mille...— Empia Filiste,
Me troverai, ma almen da re, quì (1)... morto.—

<sup>(1)</sup> Nell'atto ch'ei cade trafitto su la propria spada, soprarri ano in folla i Filistei vittoriosi con fiaccole incendiarie, e brandi insanguinati, Mentre costoro corrono con alte grida verso Saúl, cade il sipario.

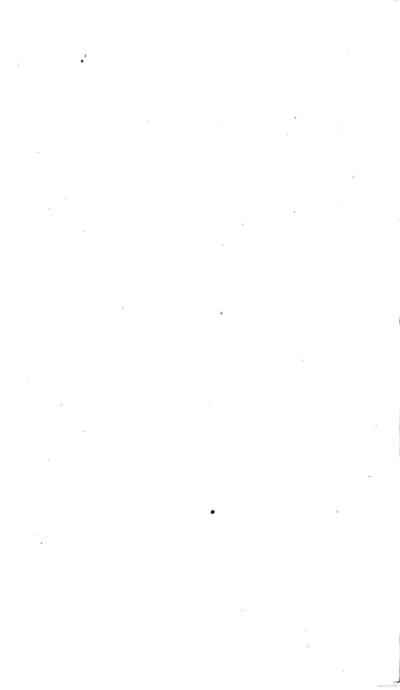

# PARERE DELL'AUTORE

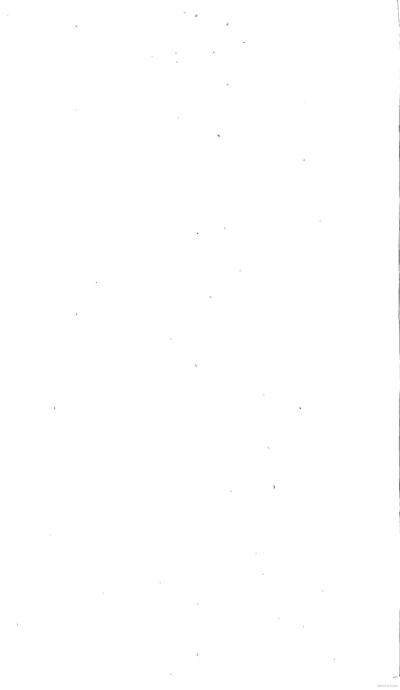

Le antiche colte nazioni, o sia che fossero più religiose di noi, o che in paragone delle altre stimassero maggiormente se stesse, fatto si è, che quei loro soggetti, in cui era mista una forza soprannaturale, esse li reputano i più atti a commuovere in teatro. E certamente non si potrà nè dire nè supporre, che una città come Atene, in cui Pirrone, e tanti altri filosofi d'ogni setta e d'ogni opinione pubblicamente insegnavano al popolo, fosse più credula e meno spregiudicata che niuna delle nostre moderne capitali.

Ma comunque ciò fosse, io benissimo so, che quanto piacevano tali specie di tragedie a quei popoli, altrettanto dispiacciono ai nostri; e massimamente quando il soprannaturale si accatta dalla propria nostra officina. Se ad un così fatto pensare non avessi trovato principalmente inclinato il mio secolo, io avrei ritratto dalla Bibbia più altri soggetti di tragedia, che ottimi da ciò mi pareano. Nessun tema lascia maggior libertà al poeta

di innestarvi poesia descrittiva, fantastica, e lirica, senza punto pregiudicare alla drammatica e all'affetto; essendo queste ammissioni o esclusioni una cosa di mera convenzione; poichè tale espressione, che in bocca di un Romano, di un Greco (e più ancora in bocca di alcuno de' nostri moderni eroi) gigantesca parrebbe e sforzata, verrà a parer semplice e naturale in bocca di un eroe d'Israéle. Ciò nasce dall'avere noi sempre conosciuti codesti biblici eroi sotto quella sola scorza, e non mai sotto altra; onde siamo venuti a reputare in essi natura, quello che in altri reputeremmo affettazione, falsità, e turgidezza.

L'aprire il campo alle immagini, il poter parlare per similitudini, potere esagerare le passioni coi detti, e render per vie soprannaturali verisimile il falso; tutti questi possenti ajuti, riescono di un grande incentivo al poeta per fargli intraprendere tragedie di questo genere: ma le rendono altresì, appunto per questo, più facili assai a trattarsi; perchè con arte e abilità minore il poeta può colpire assai più, e oltre il diletto, cagionar maraviglia. Quel poter vagare, bisognando;

e il parlar d'altro, senza abbandonare il soggetto; e il sostituire ai ragionamenti poesia, e agli affetti il maraviglioso; era questo un gran campo da cui gli antichi poeti raccoglieano con minor fatica più gloria. Ma il nostro secolo, niente poetico, e tanto ragionatore, non vuole queste bellezze in teatro, ogniqualvolta non siano elle necessarie ed utili, e parte integrante della cosa stessa.

Saúl, ammessa da noi la fatal punizione di Dio per avere egli disobbedito ai sacerdoti, si mostra, per quanto a me pare, quale esser dovea. Ma per chi anche non ammettesse questa mano di Dio vendicatrice aggravata sovr'esso, basterà l'osservare, che Saúl credendo d'essersi meritata l'ira di Dio, per questa sola sua opinione fortemente concepita e creduta, potea egli benissimo cadere in questo stato di turbazione, che lo rende non meno degno di pietà che di maraviglia.

David, amabile e prode giovinetto, credo che in questa tragedia, potendovi egli sviluppare principalmente la sua natía bontà, la compassione ch'egli ha per Saúl, l'amore per Gionata e Micol, ed il suo non finto rispetto pe'sacerdoti, e la sua magnanima fidanza

in Dio solo; io credo che da questo tutto ne venga David a riuscire un personaggio ad un tempo commoventissimo, e maraviglioso.

Micol, è una tenera sposa e una figlia obbediente; nè altro dovea essere.

Gionata ha del soprannaturale forse ancor più che David; ed egli in questa tragedia ne ha più bisogno, per poter mirar di buon occhio il giovinetto David, il quale preconizzato re dai profeti, se non era l'ajuto di Dio, dovea parere a Gionata piuttosto un rivale nemico, che non un fratello. L'effetto che risulta in lui da questa specie di amore inspirato e dalla sua totale rassegnazione al voler divino, parmi che sia di renderlo affettuosissimo in tutti i suoi detti al padre, alla sorella, e al cognato; e anmirabilissimo, senza inverisimiglianza, agli spettatori.

Abner, è un ministro guerriero, più amico che servo a Saulle; quindi egli a me non par vile, benchè esecutore talora dei suoi crudeli comandi.

Achimeléch è introdotto quì, non per altro, se non per avervi un sacerdote, che sviluppasse la parte minacciante e irritata di Dio, mentre che David non ne sviluppa che la parte pietosa. Questo personaggio potrà da taluno, e non senza ragione, esser tacciato d'inutile. Nè io dirò che necessario egli sia, potendo benissimo stare la tragedia senz'esso. Ma credo, che questa tragedia non si abbia intieramente a giudicare come le altre, colle semplici regole dell'arte; ed io primo confesso, che ella non regge a un tale esame severo. Giudicandola assai più su la impressione che se ne riceverà, che non su la ragione che ciascheduno potrà chiedere a se stesso della impression ricevuta, io stimo che si verrà così a fare ad un tempo e la lode e la critica del soprannaturale adoprato in teatro.

Tutta la parte lirica di David nel terz'atto, siccome probabilmente l'attore (quando ne
avremo) non sarà musico, non è già necessario che ella venga cantata per ottenere il
suo effetto. Io credo, che se un'arpa eccellente farà ad ogni stanza degli ottimi preludj
esprimenti e imitanti il diverso affetto che
David si propone di destare nell'animo di
Saúl, l'attore dopo un tal preludio potrà semplicemente recitare i suoi versi lirici; ed in
questi gli sarà allora concesso di pigliare quel-

la armoniosa intuonazione tra il canto e la recita, che di sommo diletto ci riesce allor quando sentiamo ben porgere alcuna buona poesia da quei pochissimi che intendendola, invasandosene, non la leggendo e non la cantando, ce la sanno pur fare penetrar dolcemente per gli orecchi nel cuore. Se questo David sarà dunque mai qual dev'essere un attore perfetto, egli conoscerà, oltre l'arte della recita, anche quella del porger versi; e s' io non mi lusingo, questi versi lirici in tal modo presentati, e interrotti dall'arpa maestra nascosa fra le scene, verranno a destare nel cuore degli spettatori un non minore effetto che nel cuore di Saulle.

Quanto alla condotta, il quart'atto è il più debole, e il più vuoto, di questa tragedia. L'effetto rapido e sommamente funesto della catastrofe, crederei che dovesse riuscire molto teatrate.

In questa tragedia l'autore ha sviluppata, o spinta assai più oltre che nelle altre sue, quella perplessità del cuore umano, così magica per l'effetto; per cui un uomo appassionato di due passioni fra loro contrarie, a vicenda vuole e disvuole una cosa stessa. Que-

sta perplessità è uno dei maggiori segreti per generar commozione e sospensione in teatro. L'autore, forse per la natura sua poco perplessa, non intendeva questa parte nelle prime sue tragedie, e non abbastanza ha saputo valersene nelle seguenti, fino a questa, in cui l'ha adoprata per quanto era possibile in lui. Ed anche, per questa parte, Saúl mi pare molto più dottamente colorito, che tutti gli eroi precedenti. Ne'suoi lucidi intervalli, ora agitato dalla invidia e sospetto contra David, ora dall'amor della figlia pel genero; ora irritato contro ai sacerdoti, or penetrato e compunto di timore e di rispetto per Iddio; fra le orribili tempeste della travagliata sua mente, e dell'esacerbato ed oppresso suo cuore, o sia egli pietoso, o feroce, non riesce pur mai nè disprezzabile, nè odioso.

Con tutto ciò un re vinto, che uccide di propria mano se stesso per non essere ucciso dai soprastanti vincitori, è un accidente compassionevole sì, ma per quest' ultima impressione che lascia nel cuore degli spettatori, è un accidente assai meno tragico, che ogni altro dall'autore finora trattato.

*↓* 

# **AGIDE**

TRAGEDIA

Digitary by Geograph

•

.

.

.

### ALLA MAESTÀ

DI

### CARLO PRIMO

RE D'INGHILTERRA

Parmi, che senza viltà nè arroganza, ad un re infelice e morto io possa dedicare il mio Agide.

Questo re di Sparta ebbe con voi comune la morte, per giudizio iniquo degli efori; come voi, per quello d'un ingiusto parlamento. Ma quanto fu simile l'effetto, altrettanto diversa n'era la cagione; Agide, col ristabilire l'uguaglianza e la libertà, voleva restituire a Sparta le sue virtù, e il suo splendore; quindi egli pieno di gloria moriva, eterna di se lasciando la fama. Voi, col tentare di rompere ogni limite all'autorità vostra, falsamente il privato vostro bene procacciarvi bramaste: nulla quindi rimane di voi; e la sola inutile altrui compassione vi accompagnò nella tomba.

I disegni d'Agide, generosi e sublimi, furono poi da Cleomène suo successore, che il tutto trovò preparato, felicemente e con grande sua gloria eseguiti. I vostri, comuni al volgo dei regnanti, da molti altri principi furono e sono tuttavia tentati, ed anche a compimento condotti, ma senza fama pur sempre. Della vostra tragica morte, non essendone sublime la cagione, in nessun modo, a mio avviso, se ne potrebbe fare tragedia: della morte d'Agide (ancorchè tentata io non l'avvessi) crederei pure ancora, attesa la grandezza vera dello spartano re, che tragedia fortissima ricavarsene potrebbe.

Si l'uno che l'altro, ai popoli foste e sarete un memorabile esempio, e un terribile ai re: ma, colla somma differenza tra voi, che de'simili alla MAESTA' VOSTRA, molti altri re ne sono stati e saranno; ma de' simili ad Ágide, nessuno giammai.

Martinsborgo, 9 maggio 1786.

VITTORIO ALFIERI

# **PERSONAGGI**

AGIDE

LEONIDA

AGESISTRATA

**AGIZIADE** 

ANFARE

EFORI

SENATORI

POPOLO

SOLDATI DI LEONIDA

SCENA, IL FORO, POI LA PRIGIONE, DI SPARTA

# AGIDE

# ATTO PRIMO

SCENA PRIMA-

LEONIDA, ANFARE

### ANFARE

Ecco, or di nuovo sul regal tuo seggio Stai, Leonida, assiso. Intera Sparta, O d'essa almen la miglior parte, i veri Maturi savj, e gli amator dell'almo Pubblico bene, a te rivolti han gli occhi, Per ottener dei lunghi affanni pace.

### LEONIDA

Di Sparta il re non io perciò mi estimo, Finchè rimane Agide in vita. Ei vive Non pur, ma ei regna in cor de'molti. Asilo Gli è questo tempio, il cui vicino foro Empie ogni di tumultuante ardita Plebe, che re lo vuol pur anco, e in trono Un'altra volta a me compagno il grida.

### ANFARE

E tu temi d'esserne or vinto? Io 'l giuro, E gli altri efori tutti il giuran meco; Agide mai non fia più re. Ma, vuolsi Oprar destrezza or, più che forza...

### LEONIDA

Egli era

Da tanto già, che co'raggiri suoi, Con le sue nuove mal sognate leggi, Tutto sossopra a forza aperta porre, E me cacciarne ardia del soglio in bando: Ed io, da'miei fidi Spartani al soglio Richiamato, or dovrò con vie coperte La vendetta pigliarne?

### ANFARE

Un velo è forza
Porvi: ei genero t'è. Quel dì, che in crudo
Esiglio, solo, abbandonato, e privo
Del regio serto, fuor di Sparta andavi,
Umano ei t'era. Ai percussor feroci
Che Agesiláo crudel su l'orme tue
A svenarti inviava, Agide a viva
Forza si oppose; e di Tedea (il rimembri)
Salvo al confin ti trasse: in ciò soltanto

Non figlio ei d'Agesístrata, ed avverso Apertamente al rio di lei fratello. Sol del pubblico bene or puoi far dunque A tua vendetta velo.

### LEONIDA

Infame dono

Ei mi fea della vita, il di ch'espulso M'ebbe dal seggio ; e a vie più grande oltraggio Recar mel debbo. Ei mi credea nemico Da non più mai temersi? oggi nel voglio Disingannare appieno. In me raddoppia L'esser egli mio genero il dispetto. Genero a me? deh! quale error fu il mio, D'avere a lui donna dissimil tanto Data in consorte? Ammenda omai null'altra, Che lo spegnerlo, resta. Unica figlia, Agizíade diletta, a me compagna, Sostegno a me nel duro esiglio l'ebbi. Abbandonava ella il suo amato sposo, Perchè al padre nemico; ella i legami Di natura tenea più sacri ancora Che quei d'amore: e al fianco mio trar vita Misera volle errante, auzi che al fiauco Del mio indegno offensore in trono starsi.

#### ANFARE

Pur, per quanto sia giusto in te lo sdegno,

Premilo in petto, se sbramarlo or vuoi. Io men di te non odio Agide altero; E la sua pompa di virtudi antiche, Finta in biasmo di noi. Sparta ridurre Qual già la fea Licurgo, è al par crudele, Che ambiziosa stolidezza: è tale Pure il disegno suo; quindi ebbe ei quasi La città nostra all'ultimo ridotta: E, sconvolta pur anco, in risse e affanni Egra ella sta. Ma, van cangiando i tempi: Quei traditori, efori allor, che schiavi Eran d'Agesiláo, più a lui venduti Che ad Agide, con esso ora sbanditi Son tutti, o spenti; e sta in noi soli Sparta. Ma il popol rio, mendico, e ognor di nuove Cose voglioso, Agide ancora elegge Mezzo a sue mire ingiuste. A schietta forza, Mal frenare il potremmo; ogni novello Governo erra adoprandola. Deluso, Pria che sforzato, il popol sia. Tal cura, Che a cor mi sta non men che a te, mi lascia. Ecco la madre d'Agide : gran donna Ogni di più degli Spartani in core Si fa costei : temer si debbe anch'ella.

# image

available

not

Che il suo fallir, chiuso or nel tempio il tiene?

A Sparta, e a me, Leonida, sei noto: Quai sieno i tuoi, quai sien d'Agide i falli, È brevissimo a dirsi. Agide volle Libera Sparta; i cittadini uguali, Forti, arditi, terribili ; Spartani In somma; e a nullo sovrastare ei volle, Che in ardire e in virtude. In ozio vile, Ricca, serva, divisa, imbelle, quale Appunto ell'è, Leonida la volle. Falli son l'opre d'Agide, perch'havvi Copia di rei, più che di buoni, in Sparta: Di Leonida l'opre or son virtudi, Perch'elle son dei tempi. Oggi rimembra Tu almen, se il puoi, che il mio figliuol mostrossi Nemico aperto del reguar tuo solo, Non di te mai; ch'or non vivresti, pensa, Se cittadino ei più che re, tua vita Non ti serbava, ed in suo danno forse.

### LEONIDA

Vero è; nel dì, che il tuo crudo fratello A trucidarmi gli assassin suoi vili Mandava, Agide, forse a tuo dispetto, Per altri suoi satelliti mi fea Vivo e illeso serbar: ma un re sbandito, Cui l'onor, l'innocenza, il soglio tolto Vien dal rival, fia ch'a pietade ascriva La mal concessa vita?

### AGESISTRATA

Al par che grande Era imprudente il dono: Agide stesso Tale il credea; ma innata è in quel gran core Ogni magnanim'opra. Agide eccelso Contaminar non volle col tuo sangue La generosa ed inaudita impresa Di un re, che in piena libertà sua gente Restituir, spontaneo, si accinge. Dal perdonarti io nol distolsi; e forse Tentato invan lo avrei: d'Agide madre, Mostrarmi io mai potea di cor minore A quel di un tanto figlio? È ver: mi nacque Agesiláó fratello; or di un tal nome Indegno egli è. Con libera eloquenza, E con finte virtù suoi vizi veri Adombrando, ei deluse Agide, Sparta, E me con essi...

LEONIDA

Ma, non me, giammai.

AGESISTRATA

Noto e simile ei t'era. — A tor per sempre Dei creditori e debitor, de' ricchi E de' mendici, i non spartani nomi, Agesiláo, più ch'altri, Agide spinse. Vistosi poi dal nostro esemplo astretto Di accomunar le sue ricchezze, ei vinto Dall'avarizia brutta, il sacro incarco Contaminando d'eforo, impediva La sublime uguaglianza. Il popol quindi, Sconvolto e oppresso più, dubbio, tremante Fra il servir non estinto e la sturbata Sua libertade rinascente appena, Te richiamava al seggio: e te stromento Degno ei sceglieva al rincalzare i molli Non cangiabili in lui guasti costumi. Il popol stesso, avvinto in man ti dava Quel Cleómbroto re pur dianzi eletto: E il popol stesso alla custodia or sola Di un asilo abbandona il già sì amato Agide, il riverito idolo suo.

#### ANFARE

Più custodito è dalle leggi assai, Che da questo suo asilo. Ei delle leggi Sovvertitore, annullator, pur debbe Ad esse e a noi la sua salvezza. E a noi Efori veri, a Sparta tutta innauzi, Ei darà di se conto: ove non reo Vaglia a chiarirsi, ei non del re, nè d'altri Temer de' mai.

#### LEONIDA

S'egli in suo cor se stesso Reo non stimasse, a che l'asilo? al giusto Giudizio aperto popolar me pria Perchè non trarre?

### AGESISTRATA

Perchè d'armi e d'oro

Tu ti fai scudo, ei di virtude ignuda:
Perchè tu pieno di vendetta riedi,
Ed ei neppure la conosce: in somma,
Perchè i tuoi, non di Sparta, efori nuovi
Suonan ben altro, che terror di leggi.
Nulla paventa Agide mio; ma torsi
Vuol dalla infamia; e darla, ancor che breve,
Altrui può sempre chi il poter si usurpa.

#### LEONIDA

Che farà dunque Agide tuo ? più a lungo Racchiuso starsi omai non può, s'ei teme La infamia vera.

### ANFARE

E molto men può Sparta Nelle presenti sue strane vicende D'un de' suoi re star priva. Agide il nome Tuttor ne serba; e il necessario incarco Pur non ne adempie: mal sicura intanto E dentro e fuori è la città ; sossopra Gli ordini tutti ; e manca...

### AGESISTRATA

Agide manca;

E con lui tutto. Al par di noi ciò sanno I nemici di Sparta, in cui novello Fea rinascer terror dell'armi nostre Agide solo. Sì, gli Etoli feri, Cui disfar non sapea canuto duce Il grande Aráto co' suoi prodi Achei, Tremàr d'Agide imberbe; antico tanto Spartano egli era. - A non imprender cosa Or contro a lui, Leonida, ti esorto: Che se pur anco, ingiusto spesso, il fato Palma or ten desse, onta non lieve un giorno Ne trarresti dal tempo, e danno espresso Della patria. Non so, se patria un nome Sacro a te sia: ma primo, e forte tanto Nome è fra noi, che se in mio cor sorgesse Un leggier dubbio mai, ch'anco i pensieri, Non che d'Agide l'opre, al ben di Sparta Non fosser volti tutti, io madre, io prima, Il rigor pieno delle sante leggi Implorerei contro il mio figlio. — Or dunque Opra a tuo senno tu: tremar non ponno Agide mai, nè chi a lui die' la vita;

Che per la patria lor: tu, benchè in armi, Ed in prospera sorte, entro al tuo core Conscio di te, sol per te stesso tremi.

### LEONIDA

Donna, sei madre; e d'uom ch'ebbe già scettro, Il sei; quind' io ti escuso. In voi temenza Non è; di' tu? meglio per voi: ma Sparta, Gli efori, ed io, vi diam sol uno intero Giorno, a mostrar questa innocenza vostra, Sempre esaltata e non provata mai. Esca alfin egli, e se difenda; e accusi Me stesso ei pur, se il vuol: tranne l'asilo, Tutto or gli sta. Ma, se a celarsi ei segue, Digli, che al nuovo di nè Sparta il ticne Più per suo re, nè per collega io 'l tengo.

### SCENA TERZA

### AGESISTRATA, ANFARE

#### ANFARE

Dal fresco esiglio inacerbito ei parla:
Ma,non ha Sparta l'ira sua. — Dovresti,
Tu cui son cari Agide e Sparta, il figlio
Piegare ai tempi alquanto, e indurlo...

### AGESISTRATA

A farsi

Vile, non io, nè voi, nè Sparta indurlo
Mai non potremmo. Che del re lo sdegno
Non sia sdegno di Sparta, assai mel dice
L'immenso stuolo di Spartani in folla
Presso all'asilo d'Agide ogni giorno
Adunati, che il chiamano con fere
Libere grida ad alta voce padre,
Cittadiu re, liberator secondo,
Nuovo Licurgo. Assai pur alta e vera
Esser de' in lui la sua virtà, poich'osa
Laudarla ancor con suo periglio Sparta;
Poichè, più del terror dell'armi vostre,
Può in Sparta ancor la maraviglia d'essa.

### ANFARE

Si affolla e grida il popolo; ma nulla
Opra ei perciò: nè i ribellanti modi
Altro faran, che inacerbir più sempre
Contra il tuo figlio i buoni. Assai tu puoi,
D'Adige madre, entro a spartani petti,
E sovr'Agide più: quelli (a me il credi)
Al cessar dai tumulti, e questo or traggi,
Per poco almeno, all'adattarsi ai tempi.
Se il ben di tutti e il ben del figlio brami,
Fra violenze e rabide contese,

Mal si ritrova, il sai. Se in ciò tu nieghi Caldamente adoprarti, e Sparta, ed io, E Leonida, a dritto allor nemici Crederem voi di Sparta; allor parranno, A certa prova, i vostri ampj tesori Malignamente accomunati in prezzo, Non di uguaglianza, di comun servaggio. Dell'alte imprese, ottima o trista, pende Dall'evento la fama. All'opre vostre Generose, magnanime (se il sono) Macchia non rechi il rio sospetto altrui, Che giustamente voi pentiti accusa Del tanto dono; e del volerne infame Traffico far, vi accusa. Io tutto appieno, Qual cittadin, qual eforo, ti espongo; Non qual nemico: a voi l'oprar poi spetta.

## SCENA QUARTA

### **AGESISTRATA**

Tempo acquistar voglion costoro; e tempo Dar lor non vuolsi. Ah! di costui la finta Dolcezza, e di Leonida la rabbia Repressa a stento, indizi a me (pur troppo!) Son del destino e d'Agide, e di Sparta. Tutto si tenti or per salvarli; e s'anco Irati i Numi della patria vonno Sol placarsi col sangue, Agide, ed io, Per la patria morremo; a lei siam nati. — Pur che risorga dal mio sangue Sparta.

# ATTO SECONDO

### SCENA PRIMA

### AGIDE

Pietosi Numi, a cui-finora piacque Dal furor di Leonida sottrarre L' innocenza mia nota, omai non posso Più rimaner nel vostro tempio. Asilo Volli appo voi, perchè la patria inferma Più violenze, e più tumulti, e stragi A soffrir non avesse: or v' ha chi ardisce A' miei delitti ascriverlo, al terrore Di giusta pena? ecco, l'asilo io lascio. — Oh Sparta, oh Sparta!...esser fatal dei sempre Ai veri tuoi liberatori? Ah! data Fosse a me pur la sorte, che al tuo primo Padre eccelso toccò ! più che il perenne Bando, a se stesso da Licurgo imposto, Morte non degna anco scerrei, se al mio Cader vedessi almen rinascer teco

Il vigor prisco di tue sacre leggi!...
Ma, chi sì ratto a questa volta?... Oh cielo!
Chi mai veggio? Agizíade? La figlia
Di Leonida? oimè!...la mia già dolce
Moglie, che pur mi abbandonò pel padre?

### SCENA SECONDA

### AGIDE, AGIZIADE

### AGIZIADE

Che veggo! Agide mio, fuor dell'asilo Tu stai? ratta a trovarviti veniva...

### AGIDE

Qual che ver me tu fossi, amata sempre Consorte mia, perchè i tuoi passi or volgi Verso un misero-sposo?...

#### ACIZIADE

Agide; ... appena ...

Parlare io posso; ... io riedo a te con l'aspra Mutata sorte: il tuo stato infelice Staccarmi sol potea dal padre. Il core Io strappar mi sentia, nel dì che i nostri Figli, e te, sposo, abbandonar dovea, Per non lasciar n'el misero suo esiglio Irne solo il mio padre: n'e più vista Tu mai mi avresti in Sparta, or tel'confesso, Se ai crudi strali di fortuna avversa Ei rimanea pur segno. In alto ei torna, Tu nel periglio stai: chi, chi potrebbe Tormi or da te? teco ritorno io tutta: E te scongiuro, per l'amor mio vero; (Pel tuo, non so s'io l'abbia ancor) pe'figli Che tanto amavi, e per la patria tua, (Amor che tu tanto altamente intendi) Io ti scongiuro, almen per ora, a porre Tue nuove leggi in tregua. Amor di pace, Dei beni il primo, a ciò t'induca: il freno Ripigliar con Leonida ti piaccia Della città, qual per l'addietro ell'era...

### AGIDE

Donna, d'amare il padre tuo, chi puote Biasmarten mai? conoscerlo, nol puoi; L'arte tua non è questa: ottima ognora, E costumata, e pia, tu raro esemplo Fra' guasti tempi di verace antico E filíale e conjugale amore, Altro non sai, magnanima, che farti Fida compagna a chi più avverso ha il fato. Se mai cara mi fosti, oggi il vederti A me tornar, quando me lascian tutti, Certo più assai mi ti fa cara. Io meno

Dal tuo gran cor non mi aspettai: null'altro Temea, fuorch'ebro di sua lieta sorte Leonida, non forse or ti vietasse Il ritornare a me.

### AGIZIADE

Tu ben temesti.

Tre giorni or son, ch'ei vincitore in Sparta
Riposto ha il piè; tre giorni or son, ch'io seco
Pugno per te. Nè, per negar ch'ei fece
A me l'assenso, era io perciò men ferma
Di ritrovarti ad ogni costo. Ei stesso,
Cangiato al fine, or dianzi a te mi volle
Messo invíar di pace: ei, per mia bocca,
Piena or te l'offre; e supplica, e scongiura,
Che tu, lasciato omai l'asilo, in opra
Vogli con lui porre ogni mezzo, ond'abbia
Sparta una volta e intera pace e salda.

### AGIDE

Ei mi t'invia? sperare a me non lascia
Nulla di lieto il suo cangiar sì ratto.
Ma, che dich'io? sperar, se in se non spera,
Agide può? ch'altro a temer mi resta,
Quando è più sempre la mia patria serva?
Quando è più sempre dal poter suo prisco,
Dalle già tante sue virtù lontana?

Io spontaneo (tu il vedi) avea l'asilo

Abbandonato già: ragion tutt'altra Le astute brame or prevenir mi fea Di Leonida... Ah! sì: fia questo un giorno Grande a Sparta, ed a me; funesto forse Per te, se m'ami... O fida mia consorte, Dubitar non ne posso... Ma, se fede Presti al mio schietto dir, tu d'altro padre Degna, deh! invan non lo irritar; ten prego. Serbati ai figli nostri; ad essi scudo Contro alla rabbia sii del padre fero: Gli alti pensieri, ond' io ti posi a parte, E che sì ben sentivi, aggiunti agli alti Innati tuoi, che dell'amor di figlia Son la essenza sublime, in lor trasfondi Sì, ch'ei crescano a Sparta e al padre a un tempo, Non assetato di vendetta io moro, 'Ma di virtù Spartana ; ancor che tarda, Purch'ella un di dai figli miei rinasca, Ne sarà paga l'ombra mia...

### AGIZIADE

Mi squarci

Il core... Oimè!... perchè di morte?...

O donna;

Spartana sei, d'Agide moglie; il pianto Raffrena. Il sangue mio giovar può a Sparta; Non il mio pianto a te. Rasciuga il ciglio; Non mi sforzare a lagrimar...

### AGIZIADE

. So tutte

Del tuo sublime, umano, ottimo core
L'atre tempeste; i generosi tuoi
Retti disegni entro alla mente io porto
Forte scolpiti; e se, a compirgli appieno,
Del mio padre la intera alta rovina
D'uopo non era, ad eseguirli presta
Me prima avevi, e del mio sangue a costo...
Oh quante volte il padre, sì diverso
Da te, m' increbbe! oh quante volte io piansi
D'essergli figlia! ed io pur l'era; e il sono,
Ahi lassa!... e fra voi due stommi infelice:
E fra voi debbo esser di pace io'l mezzo,
O perir deggio.

### AGIDE

Esser di Sparta figlia,
E di Spartani madre esser dovresti,
Se in altri tempi e d'altro sangue nata
Tu fossi in Sparta. Il non spartano padre
Non io però voglio a delitto apporti.
L' indole tua ben nata, ottima, ed alta,
Ma non diretta, udia di padre e sposo
Sol ricordar, non della patria, i nomi:

Qual fia stupor, se tu più figlia e sposa,
Che cittadina, sei? Ma, qual sei, t'amo;
Nè al tuo pensier niente spartan io volli
Forza usar niuna, che il mio esemplo, mai.
Pel nostro amor quindi ti prego, e, s'uopo
Fia, tel comando; oggi a mostrar ti appresta,
Che madre sei più aneor che sposa o figlia. —
Ma, qual si appressa orribile tumulto?
Qual folla è questa? Oh! quali grida? Oh cielo!
La madre? e in armi immenso stuol di plebe
Segue i suoi passi?

### SCENA TERZA

AGIDE, AGESISTRATA, AGIZIADE, POPOLO

### AGESISTRATA

Figlio, e che? già fuori Stai dell'asilo? in chi t'affidi? in questa Rea figlia di Leonida? Ben io Più certo asilo, ecco, ti adduco; ognora Costor fien presti...

#### AGIDE

O madre, Agide meglio Tu conoscer dovresti : o in me mi affido, O in nulla omai. Questa, che figlia appelli Di Leonida, è moglie, è amante, è parte
Del figliuol tuo. — Spartani, ove pur tali
Vi siate voi, che minacciosi in armi
Tumultúar qui di mia fama a danno
Veggio; Spartani, or parla Agide a voi. —
Io, contro a Sparta, in mio favor, non voglio
Armi nessune; asil nessuno io cerco;
Null'uomo io temo. A dimostrar la mia
Piena innocenza, io basto: a vincitrice
Farla davver della malizia altrui,
Coll'arme no, ma con più fermi sensi,
Potuto avreste un di voi stessi darmi
Giusto un soccorso: ma fia tardo, e vano,
E reo (ch'è il peggio) ogni presente ajuto.

### AGESISTRATA

E inerme esporti alla maligna rabbia D' un Leonida vuoi? d'efori compri Agl' iniqui raggiri? Ah! no, nol soffro; Né il soffriran questi Spartani veri, Che quì son presti a dar la vita or tutti Pel loro re.

POPOLO

Per Agide, noi tutti Presti a morir veniamo.

AGIDE

Agide e Sparta

Fur già sola una cosa; or ben distinti
Gli ha in due la sorte; or, che a far salva Sparta,
Forse è mestier ch'Agide pera. Il sangue
Sparger non vuolsi mai; vie men, qualora
Rigenerar virtù non puote il sangue.
Per me morir, voi nol potreste omai,
Senza uccider molti altri: e in un le vostre
E le altrui vite in Sparta, al par son tutte
Della patria, non vostre. Havvi, nol niego,
De'travíati cittadini molti:
Ma, per ritrargli al dritto, alto un esemplo
Memorabile appresto. A lor far forza
Potrò con esso; e vie più sempre voi
Farò con esso di fortezza amanti.

### AGIZIADE

Misera me! tremar mi fai. Che dunque Disegni?...

### AGESISTRATA

Donna; or per chi tremi? parla; Pel marito, o pel padre?

### AGIDE

Ah! tu non sai,
Madre qual rechi a me dolor, l'udirti
Trafigger la mia sposa! Ella, più cara
Che mai nol fosse, appunto a me si è fatta,
Per la sua vera filial pietade.—

Madre, consorte, popolo, mi udite. -Ho fermo in core di convincer oggi Auco i maligni, e gli invidi, e i più rei, Ch' io della patria sono amator vero. Ai cittadini, io cittadino e padre, Io cittadino e re, null'altro apparvi; Se non m'inganno io pur: ma in altri forse Da pria destai, con víolenze, io stesso, Dubbio alcuno di me: fu quindi ascritto, Non a saviezza, a coscienza rea, E a vil timor di meritata pena, Questo mio scelto asilo. Agide n'ebbe Di volgar re la insopportabil taccia? Qual sia'l mio core, oggi il vedranno. Oh dolce Periglio a me, quel che affrontar m'è d'uopo, Per ischiarir qual bene io far tentassi, E l'empia invidia di chi il ben non brama! Per la pubblica causa io re mostrarmi Seppi, ed osai; per la privata mia, Oso anch'esser privato: e, non ch' io creda Convincer ora i tanti iniqui; in core Essi già il son pur troppo; ma coprirli, Di Sperta tutta alla presenza, io deggio Di vergogna e d'infamia. Essi vorganno Accusar me, lo spero: io più coll'opre, Che non co'detti, a discolparmi imprendo:

Soltanto a Sparta i miei disegni esporre Vo'schiettamente pria, soggiacer poscia...

Tu soggiacer? no, mai non fia. Noi tutti Farem prestarti da quei vili orecchio...

### AGIDE

Non voi, deh! no: sol per mia bocca il vero Farà prestarmi orecchio. E, se a voi cale Punto il mio onor; se presso a voi mai nulla lo meritai; se nulla in me, se nulla Nella memoria almen dell'opre mie Sperate poi, pregovi, esorto, impongo Di depor l'armi, e meco sottoporvi, Quai che sien essi, agli efori. Il tiranno Di Persia, allor che apertamente insorti Entro il suo regno a se nemici ei trova, Col dispotico brando a lor favella: Ma il re di Sparta, a lor di se dà conto, E alla calunnia egli da pria ragioni Oppon; se invano, imperturbabil alma Vi oppon di re. — Duolmi, e dorrammi ognora, Che lo stesso Leonida che assale Or me così, dalla cittade vostra Espulso andava, e inascoltato. Ei forse Mal di se dato avria ragion; nè il volle Pure tentar; ma glien doveva io'l mezzo

Ampio prestare. Agesiláo la forza
Volle adoprarvi; io mi v'opposi indarno:
Non tutti il sanno: Agesiláo vien quindi
Meco indistinto. Io da quel dì, ma tardi,
Vedea, ch'egli era uno Spartan mentito:
Ma mi stringeano il tempo, e l'alta brama
D'oprare il bene, a cui l'ostacol tolto
Di Leonida fero, il campo apriva.
Quindi l'esiglio suo, giusto, ma inflitto
In modo ingiusto, a pro di Sparta usai.

POPOLO

E chi non sa, che a lui la vita hai salva?...

### AGIZIADE

Sì, per lui sol l'aure di vita ancora
Spira il mio padre. Io nel crudel periglio,
Io stessa, il vidi; agli inumani messi
D'Agesiláo già in mano ei stava quasi,
Quando opportuni d'Agide gli amici
Gli ebber fugati, e noi ritratti illesi
In securtà.

### AGESISTRATA

Quindi pagar nel vuole Leonida oggi, a lui togliendo, iniquo, Non che la vita, anco la fama...

AGIDE

E questa

Mai non sta nel tiranno: in me, nel mio Solo operar, sta la mia fama.

AGESISTRATA

E nasce

Sol dal tuo oprar l'altrui livore, e il fermo Empio pensier di opprimerti. Ma, viene Anfare a noi? degno consiglio e amico Di Leonida...

AGIDE

'Udiamlo.

AGIZIADE

Oh cielo! io tremo...

# SCENA QUARTA

AGIDE, AGESISTRATA, AGIZIADE, ANFARE,

ANFARE

Fuor del tuo sacro asilo, Agide, in mezzo D'una tal turba io non credea trovarti. Ma pur, più grati testimon di questi Io bramar non potea. Vengo ad esporti Di Sparta i sensi.

AGIDE

E son ?...

ANFARE

Di pace.

AGIDE

E quale?

ANFARE

Vera: ove pace alle tue mire avversa Non sia pur troppo; ove in tumulti e risse Securtà tu non cerchi e in un grandezza.

AGIDE

Io discolparmi or presso a te non deggio: Forse il farò presso a chi il deggio. Udiamo, Di Leonida udiam la pace intanto.

ANFARE

Son io messo del re? Di Sparta io sono Eforo; e a te parlo di Sparta in nome. Ove piegarti ai cittadin tu vogli, (Ai veri e saggi) e la città tranquilla Rifar, dannando ogni tua nuova legge Tu stesso; il seggio, onde scaduto sci Col tuo fuggirne, Sparta oggi ti rende.

AGESISTRATA

Agide...

AGIDE

Madre, a te son figlio; or posa Secura in me. — Tu, che di Sparta in nome, Pur ch' io indegno men renda, il trono m'offri; Pregoti, al re Leonida in risposta Reca, ch' io seco favellar vorrei, Pria che in giudicio a Sparta innanzi io parli.

### AGIZIADE

Io pur ten prego, Anfare, vanne al padre, E a ciò lo induci: a lui ritorna in mente, Che senz'Agide in vita ei non sarebbe; Ch'ei la diletta unica figlia sua Diede ad Agide in moglie...

### AGIDE

A lui null'altro

Non rammentar, fuorche di Sparta entrambi Siam cittadini; e che il comun vantaggio Vuol, ch'ei mi ascolti

### ANFARE

È dubbio assai, s'ei possa,

O venir voglia ad abboccarsi teco, Fin ch'ei non sa, se tu i proposti patti Nieghi, od accetti.

### AGIDE

In guisa niuna ei puote.
Negar d'udirmi, e nol vorrà. L'asilo
Io per sempre abbandono; a me dintorno
Corteggio nullo io vo'.— Spartani, ad alta
Voce vel grido; io rimaner qui voglio,

Solo, ed inerme, ed innocente.—(1) Il vedi, Anfare, il vedi; il tempo, il loco, il modo, Opportuno or fia tutto. lo fra brev'ora Tornerò in questo foro; e qui non sdegni Venire il re. Solo sarovvi; egli abbia Al fianco i suoi satelliti; veduti Sarem da quanti cittadini ha Sparta, Ma non sarem da pessun d'essi uditi.

### ANFARE

Poichè tu il vuoi, tosto a recarne avviso A Leonida volo.

# SCENA QUINTA

AGIDE, AGESISTRATA, AGIZIADE

#### AGIDE

Io ben sapea

Con qual esca allettarlo.—Or, donne, intanto Io con voi riedo alla magione, e ai figli. Godrò fra voi brevi momenti estremi D'alcun privato dolce, infin ch' io torni Al fatal parlamento.

<sup>(1)</sup> Il popolo si va allontanaudo, e disperdesi.

AGIZIADE

O cielo!...

AGESISTRATA.

O figlio,

Che speri tu dall'empio re?

AGIDE

La sorte

Di Sparta ei tiene ; e tu mi chiedi, o madre, Quel che da lui sperare Agide possa?

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA

# AGIDE

Non giunge ancor Leonida: l'invito Sdegna fors'ei? non l'ardiria: quì 'l debbe Trar, se non altro, or la vergogna. Udiva Il popol dianzi il generoso prego, Ch'io gl'inviai per Anfare: riguardi Possenti, e molti, ancor lo stringon; molto Timor si annida entro il suo cor, bench'egli Vincitor sia. Potessi, ah! pur potessi Dal suo temer l'util di Sparta io trarre!... Ma al fin vien egli: oh! di regal corteggio Si adorna? e ben gli sta. S'incontri.

# SCENA SECONDA

# AGIDE, LEONIDA, SOLDATI

AGIDE

A udirmi

Ne vieni, o re, pria che ad altr'opre?...

LEONIDA

A udirti.

Or vengo io, sì...

AGIDE

Dunque, a te solo io chieggo:

Di favellar...

LEONIDA

Traetevi in disparte. -

Eccomi solo: io t'odo.

AGIDE

A te non parlo,

Quale a suocero genero; ancor ch'io Oltre ogni dire una consorte adori, Ch'è delle figlie esemplo.

LEONIDA

Alto legame

Ell'era, è ver, fra noi, pria che di Sparta Tu mi cacciassi in bando.

#### AGIDE

Il so; ne debbo
Parlarten ora, poiche allor tel tacqui.
Non ch'io allor l'obliassi, e il sai; ma in core
Sparta allor favellavami, al cui grido
Ogni altro affetto in me taceasi, e tace. —
Di Sparta il re, di me il nemico sei:
Ma, se nol sei di Sparta, oggi dai Numi
Già protettori della patria chieggio,
E impetrar spero, un sì verace e forte
Alto parlar, che da me stesso or vogli
Apprender tu pronto e sicuro il modo,
Onde ottenere oltre tue brame forse...

# LEONIDA

Oltre mie brame? E ciò ch'io bramo, il sai?

Di me vendetta, a tutte cose innanzi,
Brami, e l'avrai; dartela piena io voglio.
Durevol possa, è il tuo desir secondo;
E additar ten vogl'io la vera base.
Nè basta; io t'offro alto infallibil mezzo,
Onde acquistar cosa ben altra, a cui
Forse il pensier mai non volgesti; e tale,
Che pur (dov'ella ad acquistar sia lieve)
Tu sprezzarla non puoi. Perenne, immensa
Procacciartela ancora...

LEONIDA

E fia?...

AGIDE

La fama.

# EONIDA

— Meglio sai torla, che insegnarla altrui. — Meco il trono occupasti; al ben di Sparta Meco tu allor, per comun gloria nostra, Concorrer mai non assentivi: al tuo Privato ben tu sol pensavi, e a farti Su la rovina del mio nome un nome. Quindi all'esiglio me, Sparta al suo rogo, Spingevi tu. Non io perciò disegno Far mie vendette; io ben di Sparta afflitta Farle or dovrei; ma il vieta a me di vera Pace l'amor: pace, cui presti ancora Sono a sturbare (abbenchè invano) i tuoi Pessimi tanti. Amor di pace, in somma, Di Sparta a nome ora ad offrirti trammi Perdono intero...

## AGIDE

Intero? è troppo. — Or via, Nessun qui c'ode; il simular, che giova? Ch'io non ti legga in cor, tu già nol credi; Che tu il cangiassi, creder nol mi fai. Cred'io bensì, che il tormi e scettro e possa,

Per or non basti a far sul trono appieno Securo te. Ben sai, che infin ch'io vivo, Un altro re collega tuo crearti Ligio non puoi: ma, nè pur osi a un tempo Uccider me, perchè dei molti in core Sai che tuttora io regno. Ecco i veraci Tuoi più ascosi pensieri: odi ora i miei. --Io, mal mio grado, entro all'asil mi chiusi; Spontaneo n'esco; e oppor poss'io, se il voglio, Alla forza la forza: all'arte opporre L'arte, nè il so, nè il voglio. Omai convinto Esser tu dei, che in mio favor nè stilla Versare io vo'di cittadino sangue. Solo or mi vedi; in tuo poter mi pongo; Supplice me per la mia patria miri; Non che la vita, io son per essa presto A darti la mia fama.

LEONIDA
E intatta l'hai,
Questa tua fama che offerirmi ardisci?

Intatta, sì, del tutto; e non indegna
D'Agide; e troppa, agl'invidi tuoi sguardi.
Me tu abborrisci; adoro io Sparta: or odi
Come al mio amor, e all' odio tuo, potresti
Servire a un tempo. Io libertà, grandezza,

Virtude impresi a ricondurre in Sparta, Col pareggiarne i cittadin fra loro. Tu, coi più rei, di opporviti, ma indarno, Mai non cessasti; e non, che vero e immenso Tu non vedessi in ciò il comun vantaggio; Non, che virtù co'suoi divini raggi Via non s'aprisse entro il tuo chiuso petto, Senza pure infiammarlo: ma in tuo petto L'amor dell'oro, e di soverchia ingiusta Possa, vincea d'assai l'util di Sparta, Di veritade il grido, e il folgorante Scintillar di virtù. Pubblica, e vera Spartana voce dal tuo seggio allora Te rimovea, chiamandoti nemico Di Sparta: e tu la insopportabil taccia Nè smentir pur tentavi. In bando poscia, Proscritto, errante (il sai) vilmente ucciso Stato saresti; io nol soffria: nè il dico Per rinfacciartel ora; ma per darti Prova non dubbia, ch' io base posava Ai disegni alti miei l'alte spartane Opre bensì, non la rovina tua.

# LEONIDA

E in ciò pur, mal accorto, error non lieve Tu salvandomi festi.

### AGIDE

E chiara ammenda

Tu ne farai, me trucidando. I mezzi
Sol ne impara da me. — Sparta più inclina
A libertà, che a tirannia: per certo
Tienlo, ancorchè per ora imposto il freno
Aspro di re tu le abbi. Un breve sdegno
Dei più contro all'infame Agesiláo,
Or ti ha riposto in trono, e lui cacciato
D'eforo: or me de'suoi delitti a parte
Havvi chi pone, e non a torto affatto,
Finch'io pur taccio. A disgombrar del tutto
Su me tal dubbio, or tu non trarmi; è lieve
Troppo il mostrar, che Agesiláo tradiva
Agide e Sparta a un tratto: ove ciò chiaro
A tutti io faccia, allor tu forza usarmi
Non puoi, senza a te nuocere.

#### LEONIDA

Tu il credi?

#### AGIDE

Tu il sai. Ma, non temere. Io di Spartani Spartano re volli essere; te lascio Re di costoro. A far me reo non basta Niuna tua forza: in faccia a Sparta, io voglio, Io, colpevole farmi; io darti intera Palma di me; pur che tu stesso farti Grande ti attenti, e di grandezza vera, Contra tua voglia.

Invan mi oltraggi...

Adempi

Tu stesso, or sì, quant'io già audace impresi A pro di Sparta e di sua glória. In seggio Riponi or tu, non le mie, no, ma l'alte, Libere, maschie, sacrosante leggi Del gran Licurgo: povertà sbandisci In un coll'oro; ella dell'oro è figlia: Del tuo ti spoglia: i cittadin pareggia: Te fa Spartano, e in un, Spartani crea: .... Ciò far voll'io; tu il compi, e a me ne involi. La gloria eterna. — Ove ciò far mi giuri, A Sparta innanzi or mi puoi trar qual reo; E dir, ch'io velo a mie private mire Fea del pubblico bene; e dir, che iniquo Era il mio fin, non le mie leggi. A questo Aggiungerai, che rinnovar tu stesso Vuoi con mente migliore e cor più schietto, Di tua città la gloria. Intera Sparta Udrammi allor di meritata morte Accusar reo me stesso; e dir, che mie

Eran le ingiurie e víolenze usate

Da Agesiláo; dirò, ch'io in lui creava

Un precursor di tirannia; che un saggio

Voll'io per lui della viltà spartana.

Ciò basterà, cred'io. Morte, che darmi

Or tu non puoi, che a tradimento, (il vedi)

L'avrò così dai cittadini miei,

E parrà lor giustissima. La fama,

Che in me ti offende, e che a me tor non puoi,

Io me la tolgo, e a te la dono. Io moro,

Tu regni; ambo contenti: a te non toglie

Fama il regnare; a me l'infamia in tomba

Portar pur lascia l'unica mia speme,

Che a nuova vita abbia a risorger Sparta.

LEÓNIDA

- Vil m'estimi così?

AGIDE

Grande t'estimo;
Poich'atto a compier la mia grande impresa
Te credo...

LEONIDA

A'tuoi disegni empj, dannosi, Io por mano?...

AGIDE

Me spento, appien tu scarco D'invidia resti: e gli alti miei disegni, Con tuo vantaggio, e in un, con quel di Sparta, Puoi compier tu. Di mia grandezza ardisci Grande apparir tu stesso: invido fosti; Or, col mio sangue la viltà tua prisca Tu ammanti appieno. A non sperata altezza L'animo estolli, e al trono tuo ti agguaglia.

# LEONIDA

Maggior di te, dei cittadini il grido Già abbastanza mi fea; ma il perdonarti, Se a me il concede Sparta, assai darammi Piena palma di te. Ch'io a Sparta intanto Ti appresenti, m'è d'uopo.—Altro hai che dirmi?

# AGIDE

A dirti ho sol, ch'esser non sai tu iniquo, Nè sai fingerti buono.

# LEONIDA .

Or, che i tuoi sensi Tutti esponesti, anzi che a Sparta involi Te di bel nuovo il tempio, in carcer stimo Doverti io trarre. — Olà, soldati...

# AGIDE

Io vado

Securo in carcer, qual non sei tu in trono. Sparta entrambi ci udrà; nè meco a fronte Star potrai tu. — Se in carcere mi uccidi, Te stesso perdi; e il sai. Pensa, e ripensa; A te salvare, a uccider me, niun mezzo, Che quel ch'io dianzi t'additai, ti resta.

# SCENA TERZA

# LEONIDA

Io'l tengo al fine. Inciampi molti, è vero,
E gran perigli incontro: eppur, vogl'io
Quest'orgoglioso insultator modesto,
Spegnere il voglio, anco in mio danno espresso.
Ma il trucidarlo è nulla, ove la fama
Non gli si tolga pria: ciò sol può darmi
Securo regno. — Ah! che pur troppo io'l sento!
Nè so dir come; anche al mio core un raggio
Vero divino al suo parlar traluce,
E mel conquide quasi.... Ah! no: mi squarcia,
Mi sbrana il cuor, quella insoffribil pompa
Di abborrita virtù. Pera ei; si uccida;...
S'anco è mestier, per spegner lui, ch'io pera.

# SCENA QUARTA

AGIZIADE, LEONIDA AGESISTRATA

## AGIZIADE

Padre, e sia vero?... a tradimento ... Oh cielo! Infra soldati il mio consorte?...

# AGESISTRATA

È questa

La tua fede, o Leonida?

LEONIDA

Qual fede?

Che promisi? Giurato a Sparta ho fede, Non ad Agide mai.

AGIZIADE

Deh! padre amato,

Alla tua figlia,... oimè!...

AGESISTRATA

Spontaneo forse

Non uscia dell'asilo? e solo, e inerme, E di sua voglia, ei non venia di pace A parlamento or teco? E tu, dagli empj Tuoi sgherri il fai nel carcer trarre? e contra Il decoro di re, contra il volere Di Sparta stessa?... Iniquo...

#### LEONIDA

E pianti, e oltraggi,

Vani del par sono a piegarmi, o donne. Il primo io son de'magistrati in Sparta, Non di Sparta il tiranno. Agide reo, Gli efori e Sparta giudicarne or denno; Innocente, tornarlo al seggio prisco Gli efori e Sparta il ponno. Ov'ei si fesse Del tempio asilo, o della plebe scudo, Nè innocente nè reo possibil fora Chiarirlo mai. Tempo è, ben parmi, tempo, Che Sparta esca dall'orrido travaglio Del non saper s'ella ha due re, qual debbe, O s'un glien manca.

# AGIZIADE

Ah padre!... Agide in vita atene Agide traggi?

Ti serba, e tu in catene Agide traggi?
Gli dai tua figlia, e torgli vuoi sua fama?
Anco reo, (ch'ei non l'è) tu ne dovresti
Pigliar, tu primo, or le difese. Io diedi
Non dubbia a te dell'amor mio la prova,
Nell'avversa tua sorte; or, nell'avversa
D'Agide, a lui nulla può tormi: o in ceppi
Col tuo genero porre anco tua figlia,
O trarne lui, ti è forza: abbandonarlo,
Per preghi mai, nè per minacce io mai
Non vo'. Di lui non piglierai vendetta,
Che sopra me del par non caggia: il sangue
Versar tu dei di quella figlia istessa,
Che abbandonava, per seguirti in bando,
La patria, e il trono, ed il marito, e i figli.

## AGESISTRATA

Oh vera figlia mia, non di costui!... Spartana figlia e moglic, a non spartano

Padre indarno tu parli. - Invidia vile, : Vil desio di vendetta il cor gli chiude, E il labbro a un tempo. E che diresti?... In core Tu giurasti, o Leonida, l'intero Scempio d'Agide, il so; tutti conosco Gli empi raggiri tuoi. Ma se pur darci Morte potrai, (che la mia vita e quella Del mio figlio son una ) invan tu speri Torre a noi nostra fama. A te la tua... Ma, che dich'io? l'hai tu? — Scopo non altro Fu in te giammai, che di serbar col regno Le tue ricchezze, e accrescerle. Dell'oro L'arte imparasti di Seleuco in corte, E l'arte in un di sparger sangue. In Sparta. Persian tu regni; e la uguaglianza quindi Dei cittadin paventi, onde ben tosto Ne sorgeria virtute; onde dal trono Di nuovo espulso appien per sempre andresti: Nè il tuo cor osa a più che al trono alzarsi.

## LEONIDA

Nè le tue ingiurie l'animo innasprirmi, Nè le tue lagrime ammollirlo Possono omai. Sparta, non io, si duole D'Agide, e a darle di se conto il chiama. Forza non altra usar gli vo', (nè s'auco Il volessi, il potrei) fuorchè di torgli 156

Ogni via di sottrarsi al meritato Giusto gastigo...

AGESISTRATA

Giusto? - Oserai, dimmi,

Qui appresentarlo, in questo foro, a Sparta Tutta adunata, e libera dal fiero Terror dell'armi tue?

LEONIDA

Noto finora

Non m'è il voler degli efori; ma...

AGESISTRATA

Noto

Mi è dunque il tuo, pur troppo! Agide innanzi, Non agli efori compri, a Sparta intera Tratto esser debbe; o verrà Sparta a lui. Ciò ti prometto, ancor che inerme donna; Se pria del figlio me svenar non fai.

# SCENA QUINTA

LEONIDA, AGIZIADE

# AGIZIADE

Io dal tuo fianco non mi stacco, o padre; Non cesso io, no, di atterrarmi a' tuoi piedi, Non tue ginocchia d'abbracciar, se pria Lo sposo a me non rendi; o se con esso Me di tua man tu non uccidi.

#### LEONIDA

O figlia

Diletta mia; deh! sorgi; a me dal fianco Non ti partir, null'altro io bramo. Hai meco Generosa diviso i tanti oltraggi Di rca fortuna, è ben dover, che a parte Della prospera sii: niun più possente Sarà di te sovra il mio cor: te voglio, Sotto il mio nome, arbitra far di Sparta; Nè cosa mai...

#### AGIZIADE

Che parli? Agide chieggo;
Null'altro io voglio. A me tu il desti; e torre,
No, non mel puoi, se vita a me non togli;
Nè torlo a Sparta, senza orribil taccia
D' ingiusto re, d'uom snaturato e atroce

#### LEONIDA

Come acciecarti or tanto puoi? Non vedi, Ch'Agide è reo? ma fosse anche innocente; Non vedi, ch'egli in mio poter non stassi? Gli efori udirlo, giudicare il denno Gli efori: nulla io per me sol non posso, Nè a pro, nè a danno suo.

## AGIZIADE

Sei padre; m'ami;

A fera prova il filial mio amore
Hai conosciuto; e simular vuoi pure
Con la tua figlia? — A tradimento, or dianzi,
Il potevi tu solo al carcer trarre,
E innocente salvarlo or non potresti?
Deh! non sforzarmi a crederti...

# LEONIDA

Che vale?

Nulla in ciò posso: anzi, è mestier ch'io tosto D'Agide conto, e del mio oprare a un tempo, Renda agli efori.

# AGIZIADE

Ah, no! più non ti lascio:

Nè crudo ordin puoi dar, che in parte anch'egli Su la tua figlia non ricada...

#### LEONIDA

Or cessa;

Torna alla reggia mia...

#### AGIZIADE

Teco men vengo.

Tutto farai, tutto dei fare, o padre,
Pel tuo innocente genero, che salva
T'ebbe la vita...Ah! no, svenar nol puoi,
Se la tua propria figlia non uccidi.

# ATTO QUARTO

# SCENA PRIMA

LIMITARE DEL CARCERE DI SPARTA

LEONIDA, ANFARE,
POPOLO CHE SI VA INTRODUCENDO

#### ANFARE

Tardo assai giungi; e il tempo stringe.

Al padre

L' indugio dona: mi fu forza or dianzi
Fin nella reggia accompagnar la figlia.
Io dal fianco spiccarmela a gran pena
Potea, si forte ella in pianto stempravasi
Per lo suo sposo. Assai gran doglia in core
Il suo pianto mi lascia.

ANFARE

E che? turbato, Commosso sei? Più della figlia forse Ti cal, che non di tua vendetta?

#### LEONIDA

Abborro

Agide più, che non m'è caro il trono; Ma pure, i detti della figlia, e i pianti, Duri a me sono. — Eccomi all'opra: il tutto Disposto hai tu?

# ANFARE

Nol vedi? In questo vasto
Limitar delle carceri mi parve
Fosser da porsi i seggi nostri; il loco,
Men capace che il foro, assai men feccia
Ragunerà di plebe: ma pur tanta
Introdur quì sen può, quanta n'è d'uopo
A nostre mire. Havvi all'entrar chi veglia,
E in copia ammette i nostri fidi. — Or mira;
Già più che mezzo è riempiuto il loco;
Nè alcun v'ha quasi degli avversi a noi.
Per anco il grido non s'è sparso appieno
Del gran giudizio: e spero, anzi che giunga
A intorbidarlo con sua fera scorta
L'ardita madre, avrem compito il tutto.

# LEONIDA

Ma, sei tu certo, che tornarne a danno Or non possa tal fretta?

ANFARE

Oltre la nostra

Dignità, stan per noi forze non poche.
Grande accortezza, or nell'espor le accuse,
Vuolsi; e giusti mostrarci ai nostri stessi
Dobbiamo, e del lor ben, più che del nostro,
Caldi amatori. Alcun tumulto forse
Insorger può; previsto è già. Ma basta
Per noi, che più non esca Agide vivo
Di queste mura. Al primo impeto audace
Della plebe far fronte i tuoi soldati,
E i cittadini nostri appien potranno,
E degli efori il nome, e l'ardir tuo.
Tempo intanto si acquista; e avrem dal tempo.
Piena poi la vittoria...

# LEONIDA

Ecco il senato;
Ecco gli efori tutti: il popol molto
Li segue, e par non torbido in aspetto;
Lieto anzi par di assistere all'accusa
Di un re sovvertitore. Ardire, ardire.
Mentr' io gli animi lor, con opportune
Lusinghe adesco, al carcer entra, e in breve
Agide a noi ben custodito traggi.

# SCENA SECONDA

LEONIDA, POPOLO, EFORI, SENATORI
CIASCUNO COLLOCATO OBDINATAMENTE

#### LEONIDA

- Lode agli Dei ! quì radunarsi veggio I cittadini veri ; e non frammisti Con la torbida, audace, e sozza plebe, Che col numero suo voi ne strascina Negli error suoi, malgrado vostro. - A Sparta Inaudito spettacolo si appresta; Il maggior, che ad uom libero mai possa Appresentarsi: un vostro re, dai vostri Efori tratto, ed accusato, innanzi A voi. Gli error ne udrete, e le discolpe, E il giudizio, di cui voi stessi parte Sarete, spero. Io, benchè re, con gioja Pur ve l'annunzio. Ah! non ebb' io tal sorte In quel funesto a me, non fausto a Sparta, Orribil giorno, in cui dal trono in bando Cacciato, in forse della vita io stetti. Non accusato, e non udito, a ria Forza soggiacqui allora; eppur, più doglia Che l'ingiusto mio esiglio, erami al core

Il sovvertito ordin di leggi, e il ferò Periglio in cui lasciava io Sparta. Instrutti Voi stessi al fin dai vostri danni appieno, Me richiamaste, e in un le leggi, in trono: Agesiláo, Cleómbroto, e i lor fidi Efori, a Sparta traditori, in bando Cacciaste. Agide resta: havvi chi reo Nol vuole ; e forse, ei reo non è. Ma intanto, Io preso il volli, e ad altro fin nol tengo, Che per chiarirlo in faccia a voi. S'ei fosse Reo convinto pur mai, primier mi udreste Implorar pel mio genero perdono: Che agli occhi vostri, e ai miei, sua giovinezza Nol rende affatto or di pietade indegno. — Efori, senatori, cittadini, La vera vostra máestà non sorse A dritto mai più nobile di questo: Conoscer oggi, e perdonare i falli Dei vostri re: che sottopongo io pure Oggi a voi l'opre mie. Prova non lieve Del cor mio puro, e del regnar mio giusto, Parmi, sia questa; ed io di darla anelo. A tremar delle leggi Agide insegni A Leonida re. — Ma, già si appressa Agide al vostro tribunale : ed ecco Ch' io taccio, e seggo; io, cittadino, attendo

Dai cittadin dell'alta lite il fine. Ben sostener d'ogni mia forza io giuro, Qual ch'esser possa, la immutabil santa Libera vostra unanime sentenza.

# SCENA TERZA

ANFARE, AGIDE FRA GUARDIE, LEONIDA, POPOLO, EFORI, SENATORI

# ANFARE

Spartani, efori, re, costui ch' io traggo
Davanti al vero tribunal di Sparta,
Agide egli è d'Eudámida. Già il regno
Con Leonida ei tenne; il cacciò poscia
Dal trono, a cui nuovo collega assunse
Cleómbroto. A voi piacque, indi a non molto,
Ridomandar Leonida, che il seggio
Ritoglieva a Cleómbroto. Nel sacro
Asilo allor quest'Agide fuggiva:
Perchè fuggisse, ei vel dira. Fin ch'egli
Là ricovrava, ei re non era; il trono
Abbandonato avea: ma non privato
Era ei perciò; che non avea deposta
Sua dignità, nè stata eragli tolta:
Non innocente, poichè asil sceglieva;

Non reo, poiche niun l'accusava. In vostra
Possanza il diero oggi di Sparta i Numi,
Senza che violato il santo asilo
Fosse da alcun di noi. Lo accuso io quindi
Ora, a voi tutti, di mutate, infrante,
Tradite leggi; di tirauniche armi
In Leonida e gli efori adoprate;
Di tiranniche mire, a cui fea base
La ribellante compra infima plebe:
E, per stringere in fin tutti i suoi tanti
Delitti in un, di aver tradita e lesa
La máestà di Sparta, a voi lo accuso.

### AGIDE

— Solenne in vero, e dignitosa pompa
Questa fia: ma, perchè di affar tant'alto
Sparta non è quì testimonio intera?
Perchè, qual suolsi ogni accusato, al foro
Non son io tratto? — È ver, gli efori veggio,
E un re quì stassi, e del senato un'ombra:
Ma pur per quanto l'occhio intorno io giri,
Non vegg' io cittadini, altri che pochi,
Potenti, e misti infra gli armati sgherri.
La maestà del popolo di Sparta
Fia questa or forse? Io, non che Sparta tutta,
Grecia vorrei quì tutta a udire intenta
E le tue accuse, e le discolpe mie.

Or, poiche tanta è in voi de'miei delitti L'ampia certezza, or dite ; a che pur tormi, Con sì gran parte d'ascoltanti, a un te mpo Della vergogna mia così gran parte ?

#### LEONIDA

Per quanto il soffra il loco, assai gran folla
Di cittadini or vedi, Agide, accolta.
Trarti dal limitar del carcer tuo,
Tu il sai, che fora un cimentar pur troppo
La dignità degli efori, e la stessa
Tua innocenza, ove l'abbi. Udíati Sparta,
Del tuo asilo in discolpa, addur finora,
Che tor così tu stesso alla tua plebe
De' tumulti volevi ogni pretesto,
E ogni mezzo di sangue: infra sue grida,
Come or vorresti al suo cospetto andarne,
E un giudicio ottener libero e queto?

# AGIDE

Queto giudicio, e il men dannoso a voi,
Stato sarebbe il percussor mandarmi
Tosto al carcer: ma questo, assai men queto
Fia di quel che sperate. In me non parla
Il timor, no; del mio destin già certo,
Securo quì, del par che al foro, io vengo.
Già la sentenza mia so senza udirla:
Ma, non ne avrò pur danno altro giammai,

Che quel ch' io da gran tempo ho fermo in core Di aver da voi. — Giudici; e, quai che siate, Voi spettatori; io vi prevengo or tutti, Ch' io, condannato in queste mura e ucciso, Non perciò pace col morir vi rendo, Com' io il vorrei: nè voi, col trarmi a morte, In sicurtà vi rimanete. — Or sia Ciò ch'esser vuole. Udiam le accuse.

## ANFARE -

In nome

Io ti parlo degli efori; me ascolta. — Agide, hai tu, senza ne udirlo, astretto All'esiglio Leonida?

AGIDE

Chiamato

Ei fu in giudicio; e sen fuggia.

LEONIDA

Chiamato

Io fui, nol niego, ma davanti a fera Tumultante plebe. Esser potea Giudicio, quello?...

AGIDE

· Al par di questo, almeno.

Ma, il fuggir ti fu dato: in carcer dunque Non eri tu. Mezzi a me pur di fuga Non mancavan finora: e al carcer venni, Ed in giudicio stommi: e, qual ch'ei fia, No, nol pavento. Io'l desiava, e godo Di udire al fin; di farmi udire io godo.

ANFARE

Infrante hai tu le patrie leggi?

AGIDE

Intere

Restituir le sacre leggi io volli Del gran Licurgo: elle non fur mai tolte, Ma inosservate, or da gran tempo. Opporsi Volle a sì giusta e generosa impresa Leonida: pria l'arte, indi la forza Oprava in ciò; ma entrambe invano: allora Vinto ei più dalla propria sua vergogna, Che dalla forza altrui, per minor pena Ei s' imponea l'esiglio. Ei stesso il dica, Se danno io poscia, o securtade e vita A lui recassi. Al suo fuggir, sol uno, Di Sparta un grido, ogni oprar suo biasmava, Ogni mio benediva. Allora spenti Eran gl'iniqui crediti; comuni Feansi allor le ricchezze; allora in bando Uscian di Sparta il lusso, e i vizj insieme, E il torpid'ozio: e risorgeano, in somma, Virtude allora, e libertade. Avreste Voi di negarlo ardire? — Ecco i delitti

Del mio breve regnar, dopo la fuga Di Leonida vostro.

ANGARE

Osi tu forse

Negare ancor, che di tai beni all'esca
Colti e delusi i cittadini, in breve
Non fosser tratti a fero strazio? I campi
Promessi ognora, e non divisi mai;
Fatti i ricchi, mendici; entrambi oppressi;
Negherai tu, che a trasgredite leggi,
Quai tu nomi le nostre, allor la cruda
Tirannia di te sol non sottentrasse?
E tirannide, in ciò più ria di tanto,
Che a se di leggi fea mendace velo.

# AGIDE

Mentr' io per voi di Sparta in campo usciva, Mentre agli Etoli in armi io pur mostrava, Con danno lor, nuovi Spartani in armi; D'eforo fatto Agesiláo tiranno, Ei commettea molt'opre in Sparta inique. Volete voi del suo fallir me reo? Io la pena ne accetto; ove pur colga D'alcune mie virtudi il frutto Sparta: Virtù, che voi, di mal talento pieni, Pur negar non mi ardite. — Offeso v'hanno, Non di Licurgo le tornate leggi,

170

(Tant' io feci, e non più ) ma i crudi modi, D'Agesiláo? che fare altro vi resta, Che me svenare, e proseguir mic imprese?

ANFARE

E a disfar Sparta Agesiláo ti mosse?

AGIDE

A rifar Sparta, io da me sol mi mossi, Perchè Spartan son io.

ANFARE

Di'; riconosci

Per vero re Leonida?

AGIDE

Conosco

Un spartano Leonida, che cadde In Termopile morto, con trecento Spartani, a pro di Sparta.

ANFARE

In cotal guisa

Rispondi tu? La máestà sì poco Del senato e degli efori rispetti?

AGIDE

La máestà di Sparta osservo, e adoro, Nel risponder così.

ANFARE

Colpevol dunque

Tu ti confessi?

## AGIDE

E me colpevol tieni
Tu, che mi accusi? — Omai si ponga, omai
Fine si ponga al simulato gioco.
Discolpe io do pari all'accuse. Io venni
Quì, per mostrare anco ai nemici miei,
Ch' io cittadino re, per quanto il possa
Soffrir l'altezza d'animo innocente,
Spontaneo me sottomettea pur anco
Delle leggi all'abuso. — Or, quai che siate,
Udite, o voi, le mie parole estreme.

ANFARE

A udir, che resta?

AGIDE

Assai ; ma in brevi detti.

ANFARE

Nulla dei dire ...

AGIDE

Eforo tu, le leggi
Non rimembri, o non sai? Parlano a Sparta
Gli accusati, se il vonno. Odimi dunque
Tu stesso, e taci. — E voi, Spartani, udite. —
In error sete or da più cose indotti:
D'Agesiláo l'oprar, d'Anfare i gridi,
Di Leonida l'arte, il tacer mio,
Tutto a gara ingannovvi. A tal siam giunti

Noi tutti omai, che a trar d'error ciascuno, Egli è mestier ch'Agide perà. Io stesso Già potea di mia mano a me dar morte Libera e degua; ma, il fuggir di vita, Reo presso voi fatto mi avria. Ben certo Era, e sono, in mio cor, che infamia nulla, Bench' io soggiaccia a giudici qualunque, Mai non fia per tornarmene. Lasciarmi Trar vivo io quindi a' miei nemici innanzi Sceglieva, e stovvi. Che il morir non temo, Vedretel voi: ch' io vendervi ancor cara Potrei mia vita ove il volessi, noto Faravvel tosto di adirata plebe Il terribile grido: in fin, ch' io tengo Più in pregio assai, che non me stesso, Sparta, Ven farà certi il morir mio. - Vi esorto. E vi scongiuro, a trarre dal mio sangue L'util di Sparta, e il vostro. I campi, e l'oro, Che la mente or vi acciecano, e di pochi In man ridotti, ai possessori al pari Fan danno, e a chi n'è privo ; i campi, e l'oro, Per non voler dividerli coi vostri Concittadini, a voi fian tolti, e in breve, Dai nemici. La plebe, a voi sì vile Perchè mendica; la spartaua plebe, Che abborre voi ricchi possenti e forti

Più delle leggi, è molta; aspra la stringe Necessità feroce. Ove a voi giovi Rimembrar, che di Sparta e di Licurgo Figli son essi al par di voi, ben ponno Splendor di Sparta esser costoro ancora, E in un, di voi salvezza. In altra guisa, Sparta e se stessi annulleranno, e voi. Maturo è omai, credete a me, maturo-È il cangiamento: il ciel non vuol ch'io 'l vegga; Ma vuol ch'ei segua: ad affrettarlo è d'uopo D'Agide il sangue, e il sangue Agide dona. Di voi pietà, non di me, sento: e queste, Parole son d'uom che di morir sol brama, E che non reca altro desire in tomba, Che di salvar la patria sua. Già posto D'Agide in salvo è il nome : a far me grande, Ch'altri ad effetto i miei disegni adduca Non fia mestier; anzi, gran parte invola A me di gloria il riuscir d'altrui, Dopo il tentar mio vano. Ultimo sfogo Di vostra rabbia, il mio morir sia dunque; Di vostra invidia spenta il frutto primo Sia la virtù ripatriata, e l'alte Divine leggi di Licurgo in forza Tornate, e la spartana eccelsa gara Di patrio amor, di libertade, e d'armi.

POPOLO

Grande è l'animo d'Agide: ingannati Forse noi fummo...

ANFARE

Il sete, ora, da questi

Sedizíosi detti...

AGIDE

Efori, or quanto

Vi avanza a dir, m'è noto. — Appien compito. Ho di un re cittadin l'ufficio estremo. Io riedo al carcer mio, dalle cui mura Nulla uscirà d'Agide omai, che il nome.

# SCENA QUARTA

LEONIDA, ANFARE, POPOLO, EFORI, SENATORI

POPOLO

Ei qual reo non favella: è forza averne Maraviglia, e pietade.

LEONIDA

È ver, Spartani:

Sedotto ei fu da Agesiláo ; par degno Di perdono il suo errore. Il chieggo io stesso Da voi, per lo mio genero ; per quello, Che la vita salvommi...

#### ANFARE

Or stai davanti

Al senato ed agli efori: con essi
Parlar tu dei, Leonida. Le tue
Ragion private ai pubblici delitti
Non tolgon pena; nè il perdon precede
Mai la condanna.

# LEONIDA

Io, non che darla, udirla
Nè pur vo' dunque. Agide a morte porre
Non volli io, no, benchè morire ei merti.
Trarlo fuor dell'asilo, udirlo, e innanzi
Ai giudici convincerlo; ciò solo
Importava, ed io'l feci: altro non resta
A far contr'esso. — Ah! se del popol voce,
Se del re preghi vagliono al cospetto
Del senato e degli efori, da loro
Vedrassi (io spero) di elemenza, in breve,
Nobile al par che memorando esemplo.

# SCENA QUINTA

ANFARE, POPOLO, EFORI, SENATORI,

## ANFARE

Generoso nemico, ottimo padre,
Buon cittadin, Leonida; compiute
Egli ha sue parti tutte: a noi le nostre
Di compier resta. — Agide è reo convinto
Di máestade lesa: a lui, qual pena
Giusta si aspetti, efori, il dite.

EFORI

Morte.

POPOLO

Efori, ah! grazia or vi chieggiam noi tutti: Purch'ei lo stato omai non turbi...

# ANFARE

Udite?...

Lo udite voi, questo fragor tremendo, Che a noi si appressa? In suo favor di nuovo Già tumultua la plebe. Agide vivo, E queta Sparta? ella è lusinga stolta.

EFORI

A morte, a morte il traditor ribelle; Agide muoja...

# ANFARE

Ei morto fia, vel giuro. —
Con la rea sozza plebe ogni aspro incentro
Sfuggite intanto, o cittadini. E noi,
Efori, noi la máestà di Sparta
Con giusto ardir mostriamo. — Ola, schiudete,
Soldati, il passo. Andiam; nè vil, nè altero
Sia il nostro aspetto. Il non temer la plebe,
Tosto in se stessa a rientrar la sforza.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA

INTERNO DEL CARCERE DI SPARTA

## AGIDE

Fere urla io sento, e un immenso frastuono Intorno al carcer mio. — Numi di Sparta, Deh! salvatela voi. — Duolmi, che un ferro Io non serbava, onde troncare a un tempo Con la mia vita ogni tumulto. A lungo Pur tardar non dovrian quei che a svenarmi Mandati avrà Leonida. — Consorte, ...

Diletti figli, ... amata madre, ... addio ...

Più non vedrovvi! ... A voi, memoria cara Lascio di me ... Ma, per la madre io tremo: Sta in poter di Leonida ... Che ascolto?

Chi vien? Si schiude il carcere! ... Che miro? ...

O mia sposa ...

## SCENA SECONDA

# AGIDÉ, AGIZIADE

## AGIZIADE

Son teco, Agide amato...

Dalla reggia del padre or mi sottraggo,
Ove a custodia ei mi tenea. La plebe,
Del tuo carcer la strada hammi disgombra;
E di vietarmen l'adito i soldati
Non ebber core. — Al fin son teco. — Io vengo,
Sposo, a salvarti, ove salvarti io possa;
O a morir teco io vengo.

## AGIDE

O dolce sposa!...

Il cor mi squarci... Oh quanto il rivederti Mi è gioja,... e pena!... A conservar mia vita, (Ch' io'l potrei, se il volessi, con la morte Di cittadini assai) l'amor tuo vero Trarmi or solo potria. Ma, il sai, che amarti Più che la patria mia, donna, nol deggio, E tu stessa nol vuoi. Me dunque lascia Morire; e tu, serbati in vita; i cari Pegni tu salva, i figli nostri... Di Leonida al fero odio sottrargli
Io tenterei: barbaro padre; appieno
Nella prospera sorte ora il conosco;
Nell'avversa ingannommi. A me null'arme
Riman, che il pianto; egli nol cura: i nostri
Figli salvar dalla sua rabbia, o il puote
Sparta con l'armi, o nulla il può. — Ma padre
Dovresti almen mostrarti; e, pe' tuoi figli,
Serbar tua vita...

## AGIDE

Oh ciel! qual mai mi porti
Terribil guerra in questo punto estremo?
Amo i figli, e tu il sai: ma, non ben certo
È il morir loro; e certo fia, che a rivi
Dei cittadini scorrerebbe il sangue;
S' io di forza mi armassi. E questi, e quelli,
Son figli miei; ma i cittadini sono
Di un giusto re figli primieri. — O donna,
Meglio di me, se sopravviver m'osi,
Tu puoi salvarli. Quel sublime, a un tempo
Tenero ardir, con cui seguivi il padre;
Quello, con cui del mio destin ti eleggi
Farti or compagna; quell'ardir sia scorta
A te, per porre i figli nostri in salvo.

Per quanto reo Leonida e crudele

Esser possa, ei t'è padre: ove i tuoi figli

Fra tue braccia tu stringa; ove il tuo petto
Agli innocenti miseri sia scudo;

Cuor non avrà di trucidarli. Ah! corri,

Vola al lor fianco, in lor difesa veglia;

Per essi vivi, o sol con essi muori;

Che al viver più, nulla ti sforza allora.

## AGIZIADE

Lassa me !... che farò?... S'io te lasciassi,...
Serbarmi a forza il duro padre in vita
Vorria;... qual vita! orba di te... Ma, s'anco
Vivi ei pur lascia i figli nostri,... il trono
A lor fia tolto... Ah! morir teco io voglio...

## AGIDE

Donna, deh! m'odi, e acquetati... Saresti Madre or men forte, che già figlia t'eri! L'ira mia non temevi, il dì che il padre Seguivi; e i figli, e il tuo consorte amato Per lui lasciavi: or, di quel padre istesso Tremerai tu, quando pe'figli il lasci? Fuggir tu puoi con essi: assai grad'arme Hai contra lui; la tua virtude: hai mille Mezzi a tentar, pria di morire. Ah sposa! Te ne scongiuro, tentali; ripiglia L'alto tuo core; e non mi torre il mio,

Coi non maschi lamenti. Or, deh! vorresti Ch'io morissi piangendo? ah! no. — Se degna D'Agide sei, non mi sforzare a cosa Che sia d'Agide indegna.

## AGIZIADE

E di qual padre Fu indegno mai l'amar suoi figli, il porgli A se medesmo innanzi?...

## AGIDE

Ai figli innanzi . La patria va. Sacro il mio sangue ad essa Ho da gran tempo; ai nostri figli amati Tu dei, s'è d'uopo, il tuo donar: ma prova D'amor ben altro ad essi e a me tu dai. Se a lor ti serbi in vita. Ancor può molto, Più che nol pensi, il pianger tuo: la plebe, Se Leonida no, pietade avranne; E senza spander sangue, a lei fia lieve Porre in salvo i miei figli. In somma, pensa, Che, te viva, non muore Agide intero. In volgar donna ammirerei, qual prova D'amore immenso e di valor sublime, Il non voler sorvivere al consorte; Ma da te spero, e da te chieggio, e il dei D'Agide moglie, ad infelice vita Tu dei serbarti, intrepida, pe'figli...

Piangendo io'l chieggo; e ti rimanga in core Questo mio pianto... Ah! per te sola al fine, E pe'fanciulli nostri, Agide hai visto Lagrimar oggi.

AGIZIADE

Irrevocabil dunque

Fia il tuo morir?

AGIDE

La mia innocenza è certa. —
Prendi l'ultimo amplesso; e ai cari pegni
Recalo, in nome mio. Di'lor, ch'io moro
Per la patria; di'lor, ch'ove al mio seggio
Pervenissero adulti, altra vendetta
Non facccian mai della morte del padre,
Che rinnovar su l'orme sue le leggi
Del gran Licurgo: e se in ciò pur, com'io,
Hanno avverso il destin, com'io da forti,
Nell'alta impresa perdano la vita.

AGIZIADE

Parlar non posso... Io... di lasciarti...

AGIDE

Un fido

Consiglio avrai, nella mia degna madre;...
S'ella pur resta! — Or via; lasciami; vanne.
Moglie, regina, madre, cittadina,
Spartana sei; tuoi dover tutti adempi.

AGIZIADE

Per sempre?... oh ciel!...

AGIDE .

Deh! cessa.

AGIZIADE

Il piè tremante

Mal mi regge ...

AGIDE

Deh! vieni: uscita appena,

Troverai scorta, e appoggio.

AGIZIADE

Oimè!...Si schiude

La ferrea porta....

AGIDE

Guardie, a voi la figlia

Del vostro re consegno.

AGIZIADE

Agide !... Ah crudi !...

Lasciar nol voglio ... Agide !... addio ...

## SCENA TERZA

**AGIDE** 

- Me lasso !...

Misero me !... quante mai morti in una Aver degg'io ?... Dolor qual mai si agguaglia. Al duol di padre, e di marito? — O Sparta,
Quanto mi costi! ... Eppur, Leonid'anco
È padre: in cor grato un presagio accolgo,
Che alla sua figlia ei donerà i miei figli. —
Or basta il pianto. — Al mio morir mi appresso:
Da re innocente, e da Spartano, io deggio
Morire... Oh come vien lenta la morte! —
Ma un'altra volta, ecco, ch' io strider sento
Del mio carcer la porta?... e raddoppiarsi
Odo anco gli urli a queste mura intorno?...
Che mai sarà?... Chi veggio?

# SCENA QUARTA

## AGESISTRATA, AGIDE

AGIDE

O madre ... Oh cielo!...

## AGESISTRATA

Figlio, mancarti all'ultim'uopo mai Non ti potea la madre. Io quì ti arreco Libertà, di noi degna. — In altra guisa Dartela volli; ma quand'era il tempo, Ogni mezzo tu stesso a me n'hai tolto.

## AGIDE

E che? vuoi tu con le spartane grida?...

## AGESISTRATA

Sparta invan grida. Il traditor tiranno
Sì ben munito ha di soldati il loco,
Che nulla or ponno i fidi nostri: indarno
Tentan sforzarli; perditor respinti
Sono, ed inerti, ed avviliti. Innanzi
Io mi spingeva a' rei soldati in mezzo;
Fere voci suonavanmi da tergo,
Per me gridando: « Empj, alla madre ardite
» Tor l'accesso? » Mi vide Anfare allora;
Loco fe' darmi, e qui son tratta.

## AGIDE

Iniquo!

Te pur fra lacci ei volle. Ahi madre! a quale Rischio inutil per me?...

## AGESISTRATA

Rischio? che parli?

Appo il mio figlio, a certa morte io vengo. Vedine, in prova, il don ch' io reco.

#### AGIDE

Un ferro? \_\_\_

Oh madre vera! — Altro desio, che un ferro, Per salvar Sparta, e me sottrarre al colpo D'infame man, non accogliea nel petto: E tu mel rechi? oh gioja! — Or dammi...

#### AGESISTRATA

Scegli:

Due ferri son; quel che tu lasci, è il mio.

AGIDE

Oh cielo!... E vuoi?...

## AGESISTRATA

Donna mi estimi, o madre

D'Agide, tu? Pochi mi avanzan gli anni Di vita: Sparta, che invan salva speri, Serva è già: la tua madre, ov'ella resti, Di Leonida è serva. Or parla; io t'odo: Osi tu dirmi, che a tai patti io viva?

## AGIDE

Che posso io dir? son figlio. —O madre, almeno Soffri che primo io pera: ancor che serva, Sparta estinta non è; quindi ancor salva, Altri può farla. In libertà il mio sangue Potrà ridurla forse: ma s' io, vile, Per non versare il mio, lasciato avessi Sparger per me dei cittadini il sangue, Già più Sparta or non fora.

## AGESISTRATA

In te (pur troppo!) d alla patria, al figlio

Sparta or si estingue. — Ed alla patria, al figlio Sopravviver vorra spartana madre? — Figlio, abbracciami.

## AGIDE

Oh madre!... Anco m'avanzi Nell'altezza dei sensi. — Or dammi, e prendi L'ultimo amplesso. Io lagrimar non oso Nell'abbracciarti; che il tuo pianto io veggo Da viril forza raffrenato starsi Sopra il tuo ciglio.

## AGESISTRATA

Agide mio, ... sei degno Di Sparta in vero; .. ed io di te son degna. — Ch'io ancor ti abbracci ... Oh! qual fragore? ...

# SCENA QUINTA

LEONIDA, ANFARE, SOLDATI COL BRANDO IGNUDO,
AGIDE AGESISTRATA

LEONIDA

Al fine

Vinto abbiam noi.

Che fia?

Deh! non scostarti

Da me.

## ANFARE

Soldati, ucciso Agide sia,

Pria della madre. (1)

AGIDE

Il tuo pugnal nascondi,

Com' io, per poco; ed aspettiamgli; e taci. (2)

ANFARE

Or, chi v'arresta? a che indugiate? A forza Disgiungeteli tosto.

AGIDE

In noi por mano

Qual di voi, qual, si attenterebbe? — Il vedi, Re Leonida, il vedi? anco i tuoi stessi Compri soldati, instupiditi stanno D'Agide a fronte immobili. — Ma, voglio Trarti tosto d'angoscia. A te sol'una Cosa richieggo.

LEONIDA

E fia?

AGIDE

Che intento vegli

Su la tua figlia, affin che me non segua.

LEONIDA

T'ama ella tanto?

(1) I soldati si mnovono contr'Agide.

(2) I soldati vedendo Agide immobile che gli aspetta a un tratto tutti si arrestano.

#### AGIDE

Più che non mi abborri. -

Ma te pur ama, e ten die' prova; e in somma, Tu sei pur padre: i detti ultimi miei Fur questi.<sup>(1)</sup>—Io moro. -Pur..che.. a Sparta giovi.

ANFARE

Un ferro egli ha?

AGESISTRATA

Due ne recai. (2) - Ti seguo, ...

O figlio; ... e morta... sul tuo.. corpo.. io cado.

LEONIDA

Di maraviglia, e di terror son pieno ... Che dirà Sparta?...

ANFARE

I corpi lor si denno

Alla plebe sottrarre ....

LEONIDA

Ah! mai sottrarli,

Mai non potrem, dagli occhi nostri, noi.

<sup>(1)</sup> Brandisce in alto il ferro, e si uccide.

<sup>(2)</sup> Palesa anch'ella il suo ferro, e si uccide.

# PARERE DELL'AUTORE

Digitized by Geo

•

v.

Nella breve dedicatoria da me premessa all' Agide, avendone io toccato alquanto il soggetto, non molto più dovrebbe ora rimanere ad aggiungervi. È questa la quarta mia tragedia di libertà: ma io credo, che quella divina passione venga quì ad assumere un aspetto affatto diverso e nuovo, dal ritrovarsi ella così caldamente radicata nel cuore di un re. Un tal soggetto, che se non fosse testimoniato dalle storie, parrebbe ai tempi nostri impossibile; un tal soggetto, vista la comune natura dei re e degli uomini, non è forse facile ad esser presentato a popoli non Greci nè Romani, sotto aspetto di verisimiglianza. Ed ancorchè io pur fossi riuscito a renderlo tale, non mi lusingo perciò di avere altresì riuscito ad appassionare gli spettatori per Agide. Tra molte ragioni, che assegnarne potrei, questa principalissima mi basti sola: gli uomini pigliano poca parte alle sventure di colui che precipita manifestamente se stesso, mosso a ciò da una passione che essi non credono vera, nè quasi possibile, perchè non la sentono. Questa ragione milita assai meno in tutte le altre mie tragedie di libertà, in cui per lo più è un privato oppresso che congiura contra un potente oppressore: nel qual caso la invidia, passione la più comunemente naturale nell'uomo volgare, opera nel suo cuore quello stesso effetto che negli alti animi opera l'amore di libertà; e quindi egli vede con piacere e commozione che chi opprimere voleva, oppresso rimanga. Ma un re, (benchè un re di Sparta fosse una cosa assai, diversa dagli altri tutti) un ente pure, che porta il nome di re, e che vuole a costo del trono, della vita, e perfin della propria fama, porre in libertà il suo popolo fra cui egli pur non è schiavo, e nella di cui libertà egli perde molta potenza e ricchezza, senza altro acquistarvi che gloria e anche dubbia; un tal re, riesce di una tanta sublimità, che agli occhi di un popolo non libero egli dee parere più pazzo assai che sublime. Una tragedia d'Agide potrebbe forse ottener sommo effetto in una repubblica di re; cioè in quel tal popolo,

(tale è stato per assai tempo il romano) in cui vi fossero molti grandi potenti, che tutti potrebbero per la loro influenza attentarsi di assumere la tirannide; ma dove, non essendo tuttavia ancora corrotti, pochi vi penserebbero, e nessuno lo ardirebbe; perchè quei potenti si crederebbero pur anco più grandi per l'essere eguali fra loro e non tiranni del popolo, che non pel diventare, col mezzo della forza, l'esecrazione e l'obbrobrio dei cittadini tutti, a cui si verrebbero con un tale attentato a manifestare di gran lunga minori in virtù. Una tal repubblica riapparirà forse un giorno in Italia, sì perchè tutto ciò che è stato può essere, sì perchè la pianta uomo in Italia, essendovi assai più robusta che altrove, quando ella venga a rigermogliare virtù e libertà, la spingerà certamente (come già lo ha provato coi fatti) assai più oltre che i nostri presenti eroi boreali, fra cui la libertà si è piuttosto andata a nascondere, che non a mostrarsi in tutto il suo nobile immenso e sublime splendore.

Ma tornando io alla tragedia, e giudicando quest' Agide con i nostri dati, la reputo tragedia di un sublime più ideale che verisimile, e quindi pochissimo atta ad appassionare i moderni spettatori.

Il carattere d'Agide, già è definito abbastanza dalla sentenza che si dà della tragedia.

Leonida, è un re volgare. Una certa mezza pietà mista di maraviglia, ch'egli mostra per Agide dopo averlo incarcerato e successivamente sino al fine, potrà forse non ingiustamente parere una discordanza dal suo proprio carattere. Chi la vorrà scusare, dirà che Leonida, come suocero d'Agide, come padre tenerissimo d'Agiziade, e tenuto ad Agide stesso della propria vita, potea benissimo, nel vederlo vicino a perire, sentire in se alcuncontrasto in favore di un oppresso. Chi lo vorrà biasimare, dirà che quello stesso Leonida che nel terz'atto a tradimento imprigiona Agide, che nel quarto lo accusa, e nel quinto lo tragge a morir colla madre, non può sentirne pietà nessuna, e che fuor d'ogni verisimiglianza la finge. Io non ne dirò altro, se non che Leonida è uomo e re volgarissimo.

Agesistrata, è una madre spartana.

Agiziade, come moglie e madre affettuosissima, potrà pure alquanto commuovere: questi due affetti son d'ogni secolo, e d'ogni contrada.

Anfare, è piuttosto un infame ministro di assoluto re, che non un magistrato indipendente in un misto governo. Ma, nella confusione d'ogni cosa in cui giacea Sparta, allora già corrottissima, e degna omai quasi di avere un assoluto re, io credo che Anfare potesse esser tale.

Questa tragedia potrà forse parere eccellente ad alcuni, mediocre a molti altri, e a taluni pur anche cattiva. Io non vi so scorgere dei difetti importanti di condotta; ma ve li sapranno pur ritrovare quei molti, che giudicandola mediocre o cattiva, dovranno, per essere creduti, assegnarne dimostrativamente il perchè.

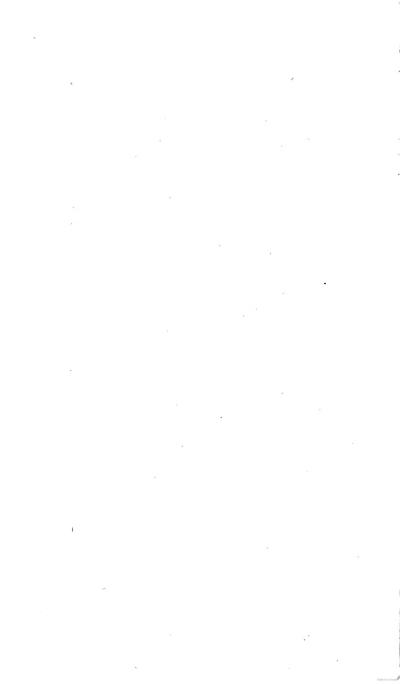

# **SOFONISBA**

# TRAGEDIA

Così quest'alta donna a morte venne; Che vedendosi giunta in forza altrui, Morire innanzi, che servir, sostenne.

Petrarca, Trionfo d'Amore, Cap. II.

# PERSONAGGI

SOFONISBA

SIFACE

MASSINISSA

SCIPIONE

SOLDATI ROMANI

SOLDATI NUMIDI

SCENA, IL CAMPO DI SCIPIONE IN AFFRICA.

# **SOFONISBA**

# ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA

SIFACE FRA CENTURIONI ROMANI

Finchè rieda Scipione, almen lasciarmi Con me stesso potreste. — Il piè, la destra, Gravi ha di ferro; al roman campo in mezzo Siface stassi; ogni fuggir gli è tolto: Gli sia concesso il non vedervi, almeno.

# SCENA SECONDA

## SIFACE

Duro a soffrirsi il soldatesco orgoglio! Se il lor duce in superbia anco gli avanza, Come in vero valor... Ma no; mi è noto Scpione: in Cirta, entro mia reggia, io l'ebbi Ospite già: molto era umano, e mite...

Stolto Siface! or, che favelli? Allora

Scipione a te, per mendicare ajuti,

Venía; nè allor, tuo vincitore egli era. —

Ahi, vinto re! preso in battaglia, e tratto

Ferito in ceppi entro al nemico campo,

Ancor tu vivi?... Oh Sofonisba! à quali

Strette mi traggi? Or, che più omai non debbo,

Nè viver voglio, a tal son io, che morte

Dar non mi possa?... Ma il fragor di trombe

Già mi annunzia Scipione. Eccolo. Oh vista!

## SCENA TERZA

## SCIPIONE, SIFACE

#### SCIPIONE

Resti ogni uomo in disparte. All' infelice Re fora insulto ogni corteggio mio. — Siface, ove pur mai duol si potesse Allevíar di vinto re, mi udresti Parole or muover di pietà: ma nota M'è del tuo cor l'altezza, a cui novella Piaga sarebbe ogni pietoso detto. Quind' io non altro omai farò, che trarti Con la mia mano stessa i mal portati Ferri: sgravar questa tua destra, io 'l deggio.

Memore ancor son io, che questa destra,

E d'amistade e d'allcanza in pegno,

Tu mi porgevi in Cirta. — Ma, che veggo?

Sdegni il mio ufficio? e torvo immoto il ciglio

Nel suolo affiggi? Ah! se in battaglia preso

Scipion ti avesse, ei d'altri lacci avvinto

Non ti avria, che de' tuoi, col rimembrarti

La tua giurata fede. Or dunque, cedi

(Ten priego) il ferreo pondo di te indegno;

Cedilo a me; lo sconsolato viso

Innalza; e in un, mira Scipione in volto.

## SIFACE

Scipione in volto? io 'I rimirai da presso,
Con fermo viso, più volte in battaglia;
Arbitra d'ogni cosa or vuol fortuna,
Ch'io più mirar non l'osi. In questo campo
Sol di Siface il<sub>|</sub>morto corpo addursi
Dai Romani dovea: ma, non è sempre
Dato ai forti il morire; ed io quì prova
Trista ne sono; ahi misero! — Dovute
Quindi a me son queste catene; e quindi
Son nel limo dannati ora i miei sguardi;
Ch'io agli occhi mai del vincitor nemico
Ergerli non potrei.

#### SCIPIONE

Non è dei vinti
Scipion nemico; e benchè a lui fortuna
Solo finor l'aspetto lieto aprisse,
Non per prosperi eventi ei va superbo,
Come non mai vil per gli avversi ei fora.—
Cortese forza io far ti vo'. Disciolti
Ecco i tuoi ceppi indegni: a solo a solo,
Pari con pari, or con Scipion favella.

## SIFACE

Umano parli, e il sei. Se l'esser vinto Soffribil fosse a un re, dall'armi tue Esserlo, il fora. Ma, che posso io dirti, Che della prisca mia grandezza, e a un tempo Della presente mia miseria, degno Parer ti possa? E a te, che resta a dirmi, Ch'io già nol sappia?

## SCIPIONE

Io? ti dirò, che grande, Che magnanimo tanto aucor ti estimo, Ch'io non dubito chiedere a te stesso Del tuo cangiarti la cagion verace.

#### SIFACE

Fuor che a fedele esperto amico, il cuore Non suolsi aprir; ma o radi molto, o nulli, Dei tali ai re ne tocca. Indegno io forse

Di amici veri, abbenchè re, non era: E, in prova, aprirti ora il mio core io voglio. A te, nemico generoso, io 'l posso, Meglio che a finto amico. Odimi dunque. — Roma è tua culla, ed Affricano io nasco: Tu cittadin d'alta cittade sei ; Di numerosa nazion possente Io già fui re. Frapposto mare il tuo Dal mio terren partiya: io mai non posi In vostra Italia il piede; a mano armata Stai nell'Affrica tu. Cartagin pria, Poscia l'Affrica intera, è in voi lusinga Di soggiogare. A me vicina, e quindi Ora a vicenda amica, ora nemica, Cartagin era: e benchè abborra anch'ella, Al par che Roma, i re ; di orgoglio e possa Men soverchiante il popol suo, che il vostro, Men da me pure era abborrito. Offeso È il cuor d'un re tacitamente sempre Da ogni libero popolo; qual ira Destar gli de'quel che è con lui superbo? --Eccoti piano il tutto: odiarvi a morte, Come insolenti predator stranieri, Era il mio cor: fede, amistà giurarvi, Dopo le ispane alte vittorie vostre, Era il mio senno.

#### SCIPIONE

Ma il valor dell'armi

Romane a prova conosciuto avevi; Perchè tua fede non serbar tu a Roma?

## SIFACE

- E che dirà Scipion, se il ver gli narro? Scipion, quel grande, il di cui core, albergo D'amistà, di pietà, d'ogni sublime Umano affetto, al solo amore ognora Impenetrabil fa. - Lusinghe, amore, Irresistibil possa di beltade, Quì m'han condotto ; a te il confesso ; e in dirlo, Non io nel volto di rossor sfavillo. Te cittadino, amor di gloria sprona A superare i cittadin tuoi pari; Quindi all'altro sei sordo: a un re, che in trono Eguali a se non ha, tal sprone manca; Quindi alla gloria sordo il rende ogni altra Sua passione. A un re infelice il credi; Ch'ei verace esser può. Tu, da quel graude Che sei, più ch'odio o spregio, pietà tranne; Ch' io da Scipion soltanto non la sdegno.

### SCIPIONE

D'amor le fiamme io non provai, ma immensa La sua possa rispetto, e temo anch' io. Spesso il fuggii ; che antiveder suoi strali Si den, cui tardo ogni rimedio è poscia. Di Sofonisba diffidar dovevi,
Pria di vederla, tu: di Asdrubal figlia
Ell'era in somma, entro a Cartagin nata,
D'odio imbevuta in un col latte, e d'ira,
Contro a Roma: e se a noi dall'util tuo
Eri allacciato allor, ben chiaro il danno,
Che tornar ten dovea nel darne il tergo,
Tu preveder potevi.

SIFACE

E nulla conti-

Quella, che l'uom sì spesso inganna e regge;
La speme? Io l'ebbi, che ad Asdrubal stretto
Di tai legami, entro a Cartagin nullo
Più di me vi potria: veduta poscia
Di Sofonisba la bellezza, io vinto,
Io preso, io servo allor, più che nol sono
Or nel tuo campo, d'uno error nell'altro
Cadendo andai. Per Sofonisba il regno
Or perdo io, sì; la fama, e di me stesso
La stima io perdo: e, il crederesti? in vita
Pur non mi duol di rimaner brev'ora,
Fin ch' io lei sappia in securtà. Non temo
Per lei l' infamia; è d'alto core anch'ella;
Nè viva mai dietro al tuo carro avvinta,
Più che Siface, irne potrebbe: or odi,

Non i sensi di un re, di stolto amante Odi or le smanie. Una gelosa rabbia M'arde e consuma, e la mia morte allunga. Nella mia reggia, in Cirta, omai già forse Dalle armi vostre vinta Sofonisba, In preda ell'è del mio mortal nemico, Di Massinissa. A lui promessa pria Sposa, che a me ; forse pur ei ne ardea ... A un tal pensiero, inesplicabil sento Disperato furor, che in me s' indonna. Morire io bramo, e morir deggio ; e mille Vie del morire, ancor che inerme, io tengo: Ma, lasso me ! morir non so, nè posso, Fin ch' io non odo il suo destino. In preda A Massinissa, deh! (se a te pur cale :: Il mio pregar ) deh ! non conceder mai, Ch'ella in preda a lui cada...Oh cielo!...Avvampo D' ira ... - Ma fuor del mio regal decoro, Dove mi tragge il furor mio? - Null'altro Mi resta a dirti. Alla mia tenda intanto Soffri ch' io mi ritragga: il duolo indegno Nasconder vo'. Fuorchè Scipion, non debbe Null'uom vedermi entro il romano campo In men che regio conturbato aspetto.

# SCENA QUARTA

## SCIPIONE

Misero re! Pari a pietà mi desta

Maraviglia il suo dir. — Ma, forte duolmi
Ciò, ch'ei mi accenna. A Massinissa in Cirta,
Espugnata oramai, per certo occorsa
Sofonisha sarà: s'ei pur ne' lacci
D'amor cadesse? e se in sua fè per Roma
Ei vacillasse?... O guerrier prode, e caro
A me non men che necessario a Roma,
Io per te tremo. — Oh quali cure acerbe
Ti sovrastan, Scipione! Oh! quanto costa
A umano cor l'usar la forza ai vinti
Nemici stessi! E s' io mai deggio un giorno
Contro l'amico usarla?... Ah! questo, in vero,
È il sol dover di capitan, ch' io abborra.

# ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA

SOFONISBA, MASSINISSA, SOLDATI NUMIDI

## MASSINISSA

Donna, deh! qui t'arresta: ecco del duce Il padiglione: udito, o visto appena Scipione avrai, che dal tuo cor disgombro Ogni sospetto sia.

## SOFONISBA

Ne ancor sei pago,

O Massinissa? alta, terribil prova
D'amor ti do, figlia d'Asdrubal io,
Nel venir teco entro al romano campo:
Ma, ch' io sostenga l'abborrito aspetto
Del roman duce?...ah! troppo vuoi...

## MASSINISSA

Ma questo

Campo ove stiamo, il puoi Numída al pari

Che Romano appellare. Un forte stuolo De' miei v' ha stanza, ed io di guerra stovvi Non inutile arnese. Omai tu figlia Più d'Asdrubal non sei, nè di Siface Vedova più, da che promessa sposa Di Massinissa sei.

## SOFONISBA

Deh! non ti acciechi L'amistà troppa, che a Scipion ti stringe. Qual ch'egli sia costui, Romano è sempre; Quindi ei pospone a Roma tutto; e a nullo Dei nemici di Roma esser può mite. Non la sua rabbia contro a me fia paga Di aver vinto ed ucciso e vilipeso Siface, no: Cirta predata ed arsa, E i Masséssuli tutti al duro giogo Tratti, no, sazia in lui non han la sete Ambizíosa e cruda. Or, nel vedersi Quasi in sue mani Sofonisba, a dritto Da lui tenuta, qual io son, nemica Implacabil di Roma; or, nel superbo Suo cuor, non vuoi che l'oltraggiosa speme Nutra ei di trarmi al carro avvinta in Roma? Pur, ciò non temo; ancor che donna...

MASSINISSA.

Oh cielo!

Che pensi tu? fin che di sangue stilla Mi riman nelle vene, esser ciò puote? Ah! no; nol credo; or l'odio tuo t' inganua; Tu Scipion non conosci.

SOFONISBA

Odio, ed amore,

Or mi acciecan del pari. lo qui venirne
Mai non dovea: ma pur, securo loco
Nel mondo omai non rimaneami nullo.
Piacque al mio cor di seguitarti, e al solo
Mio cor credei; ma il mio dover, mio senno,
Mia fama, in Cirta mi volean sepolta
Fra le rovine sue.

MASSINISSA

Ti duol d'avermi

Seguito? Oimè! dunque il mio viver duolti.

## SOFONISBA

Sol mi dorrebbe ora il morir non tua:

E a ciò mi esponi. O Massinissa, il sai,
Ch' io fra le fiamme di mia reggia in Cirta,
Infra le stragi del mio popol vinto,
Udir da te parole osai d'amore...
Ahi lassa me!...già da gran tempo, al grido
Di tua virtù ch'Affrica tutta empiva,
Io di te presa; io, dai più teneri anni
A te dal padre destinata; a un tempo

Sposa ed amante a te crescea. Nemico Aspro di Roma eri tu allor, com' io: Piacque poscia a Cartagine, ed al padre, Ch' io di Siface fossi; e a te pur piacque Farti ai Romani amico: allor disgiunti C'ebbe il destino...

## MASSINISSA

Ah! riuniti, il giuro, Siamo or per sempre. O avrai tu meco regno, O morte io teco. - L'aver io dappresso Vista e provata la virtù sovrana Del gran Scipione, e il non aver mai vista La tua beltà, fur le cagioni allora, Ch' io per Roma pugnassi. Ognor nemico Stato :n'era Siface ; ei del mio trono Mayea spogliato: io di fortuna avversa Agli estremi ridotto, amico niuno, Fuor che Scipione, al mondo non trovava; E a lui mi strinse indissolubil nodo Di gratitudin sacra. Io largamente Compri ho di Roma i benefici poscia, Col mio sangue, pugnando in sua difesa: Ma i benefici di Scipion, sua pura Alta amistà, coll'amistà soltanto, E coll'omaggio a sue virtù, si ponno Pagar da me. Più di Scipion, te sola

Amo; te sola or più di lui; ch' io t'amo Più di me stesso assai.

#### SOFONISBA

Giurami dunque, Per darmen prova che di noi sia degna, Giurami or tu, che mai d'Affrica trarre Non lascerai me viva.

#### MASSINISSA

Inutil fia.

Pur, poiche il vuoi, per questo brando io il giuro.
T'avrei condotta io quì, se quì in periglio
Io ti credessi? Iufra i Numidi miei
Potea secura entro il mio regno trarti:
Ma quì mi chiaman l'armi; io dal tuo fianco
Me disveller non posso: Affrica e Roma
Saper pur denno, che tu sei mia sposa:
Quind' io, nemico d'ogni velo ed arte,
Tale or mostrarti voglio.

#### SOFONISBA

Omai secura

Nel tuo giurare, e nel proposto mio, Mi acqueto... Ma, vien gente: infra i Numídi, Alle tue tende io mi ritraggo intanto.

#### MASSINISSA

Poichè a te piace, il fa. Scipion si avanza; Parlargli io vo'. Raggiungerotti in breve.

# SCENA SECONDA

# SCIPIONE, MASSINISSA

#### MASSINISSA

Scipione, io mai più lieto non ti abbraccio, Che quando io riedo vincitor: più degno Mi pare allor d'esser di te.

#### SCIPIONE

Gran parte

Dell'armi nostre, o Massinissa, omai
Fatto sei tu; di gloria fabro a un tempo
A me tu sei: quindi sa il ciel, s' io t'amo;
E tu lo sai. — Ma, dimmi; (al roman duce
Or non favelli; al tuo Scipion favelli)
Riedi tu, dimmi, vincitor davvero?

#### MASSINISSA

Cirta espugnata, e per mia man distrutta; Rotto e disperso ogni guerriero avanzo Del morto re...

#### SCIPIONE

Che parli? e iguori ancora, Che respira Siface?...

# MASSINISSA

Oh ciel! che ascolto?...

#### SCIPIONE

Spento in battaglia, è ver, la fama il volle. Ei nella pugna ferito cadea, Ma non grave era il colpo; e preso quindi Da Lelio, entro al mio campo ei prigioniero...

#### MASSINISSA

Vivo è Siface? in questo campo? . 4.

#### SCIPIONE

Il frutto

Migliore egli è della vittoria nostra. — Ma, che fia? Tu ten duoli?...

#### MASSINISSA

Oh!.. che mai.. sento!..

Dal mio stupor... Ma... tu, perchè mi accogli In sì freddo contegno?... Entro il tuo petto Che mai rinserri?

#### SCIPIONE

Ah Massinissa! in petto Tu bensi chiudi, e al tuo fedele amico

Tu, sì, nascondi un grande arcano. In volto, Più che stupor, duolo e furore a prova Ti si pingono: or, donde in te potrebbe Ciò nascer mai, se ostacolo a tue mire Il risorto Siface omai non fosse? Ah Massinissa! — Io tutto so; mel dice Il tacer tuo: per te null'altro al mondo Io temea. La tua gloria, e in un la mia,
Oscurata esser può da colei sola,
Ch'ora in campo traesti. In Cirta al fianco
Io non ti stava: all'amistà lontana
Quindi anteposto hai tu d'amor le fiamme.
Ma pur, di te non io mi dolgo; ah! prova
Larga ben or mi dai d'amistà vera,
Trar non volendo la tua preda altrove,
Che nel mio campo; e nel voler deporre
In cor soltanto al tuo Scipion le fere
Tempeste del tuo core.

#### MASSINISSA

- Inaspettato

Mi giunge il viver di Siface. — Io sposa
Sofonisba sperai: promessa fummi
Pria che data a Siface: ei mal la seppe
Difender contro all'armi nostre; e nulla
A un viuto re, preso in battaglia, resta.
Pur, benchè vinto, è d'alto cor Siface;
A lungo omai, son certo, all'onta sua
Ei non vuol sopravvivere. — Ma, sia
Di lui che vuole, odi, o Scipion, miei sensi. —
Caldo e verace amico a lunga prova
Tu conosciuto hai Massinissa: or sappi,

Che al par verace e ancor più ardente amante,

Nullo ostacolo ei cura. In cor numida

Non entra mai tiepida fiamma: o sposo
Io sarò dell'amata Sofonisba,
O con lei spento. Entro al tuo campo io stesso
Mi affrettai di condurla: era quì solo
Pago appieno il mio cor; quì ad alta voce
Gloria, onore, amistà, virtù mi appella;
Senza tradire l'amor mio, quì spero
Tutti adempir gl'incarchi miei. Dal duce,
E in un dal fido amico, udir vogl'io,
Come Cartagin debellare affatto
Si debba omai; come possanza e lustro
Debba accrescersi a Roma, e gloria a noi;
E come, in fin, me far felice io possa.

#### SCIPIONE

Più che d'unico figlio, a me (tel giuro)
Duol del tuo cieco giovenile errore,
Che traviar ti fa. La gloria nostra,
La possanza di Roma, la imminente
Total rovina di Cartago, e l'alta
Felicità tua vera, in noi ciò tutto
Stava finora; anzi che vinto in Cirta
Tu soggiacessi a femminile assalto:
Ma, tutto a te tolto hai tu stesso, e a noi,
Coll'amor tuo fatale. — Ma no; sordo
Esser non puoi di tua virtude al grido;
Esser non puoi contra Siface istesso,

Ingiusto tu; nè mai crudel nè ingrato Al sol tuo amico esser tu puoi. La vita Di Siface or condanna, e rompe, e annulla Questo amor tuo: nè mai ...

#### MASSINISSA

Nè mai?... Quest'oggi Sarà mia sposa Sofonisba; io 'l giuro. E se protrar col viver suo Siface Vuol la sua infamia, e il dolor mio, me debbe Ei stesso quì, di propria man, col suo Brando svenarmi; o per mia man svenato Ei cader oggi.

#### SCIPIONE

È prigioniero, è inerme
Fra noi Siface; e a Massinissa in core
Vil pensiero non cape. — Or, tu vaneggi;
Má certo io son, che se al tuo sguardo occorre
Quell'infelice re, tu, generoso,
Dall'insultarlo lungi, ah! si, tu primo
Ne sentirai pietà. — Ma, posto ancora
Che in modo alcun, sia qual si voglia, spento
Siface cada, e possessor tranquillo
Quindi sii tu di Sofonisba; a quale
Partito allor pensi appigliarti?

MASSINISSA

- A Roma,

E al mio Scipione eternamente avvinto, Nulla mi può...

SCIPIONE

Ma, più di Roma, or dimmi, Sofonisba non ami?

MASSINISSA

- Io?... Ciò non voglio

Saper, per ora.

SCIPIONE

Oh sfortunato amico! Io già 'l so, pria di te. So, che posposto L'util tuo vero, e la ragione, e i sacri Di gratitudin, d'amistà, di fede Severi nomi, a rio destino in preda Precipitar ti vuoi. Non puossi a lungo Al fianco aver d'Asdrubale la figlia, E rimaner di Roma amico, e farsi Distruttor di Cartagine. Compiango Caldamente tua sorte. Ai re nemici Di Roma, il sai, qual fera sorte avvenga, O tosto, o tardi. I detti miei non sono Minacce, no; deh! tu nol creder: tolga, Tolga il cielo, che mai del giusto sdegno Di Roma in te, ministro farmi io voglia! Questo mio brando, che a riporti in seggio Valse, ah! no mai, col non minor tuo brando, Ch'or tante aggiunge alte vittorie a Roma, Al paragon, no, non verrà: la punta Pria volgeronne al petto mio: ma, dimmi: Son Roma io forse? un cittadin privato Io son di Roma, il sai; nè manca ad essa Consiglio, ed armi, e capitani. A queste Spiagge altro duce, con ugual fortuna, Con maggior senno, e con minor pietade, Verrà in mia vece; e rammentar faratti La mal serbata tua fede giurata.

#### MASSINISSA

Or, vuoi tu ch'uom, ch'è di Scipion l'amico, Al terror di futuro e incerto danno Doni ciò, ch'egli all'amistà pur niega?

Mal mi conosci. — Io ti domando, in somma, Se di Cirta espugnata col mio ferro Co' mici Numídi, e col lor sangue e il mio; Se di Cirta appartiene oggi la preda A Roma, o a me: se sposa mia promessa, Da me sol Sofonisba or quì condotta, S'ella è regina quì, s'ella m'è sposa, O s'ella è pur schiava di Roma.

SCIPIONE

- Ell'era,

E ancor (pur troppo!) di Siface è moglie.

#### MASSINISSA

T' intendo. Oh rabbia!... E speri tu?...

La scelta,

Massinissa, a te lascio: inerme io sempre
Mi aggiro quì; da' tuoi Numidi farmi
Svenar tu puoi; piantarmi in cor tuo brando,
Tu stesso il puoi: ma, se tu me non sveni,
Ir non ti lascio a tua rovina. Ov'abbi
Cor di voler tu la rovina mia,
Io vi corro per te. Serba tua preda:
Roma, il senato, accusator mi udrauno
Di me stesso: dirò, che alla privata
Amistà nostra e il ben di Roma, e il tuo,
Sagrificar mi piacque; e in premio avronne
Dell'amistà ch'ebbi per te non vera,
La vera infa nia mia.

#### MASSINISSA

Scipion; m'è cruda
Più mille volte or l'amistà tua troppa,
Che non lo foran le minacce, e l'armi...
Misero me!... mi squarci il cuor. — Ma, trarne
Nulla può il dardo radicato e saldo,
Che amor v' infisse. Alla insanabil piaga
Dittamo e tosco il tuo parlare a un tempo
Mi porge: ahi! questo è martír nuovo... — O ingrato

Fammi del tutto, e qual nemico intero
Trattami; o meco, qual pietoso amico,
Servi al mio mal... Pianger mi vedi; e il pianto
Rattener puoi? — Che dico? ahi vil! che ardisco
Dire al cospetto io di Scipione? — Insano
Finor mi hai visto, or non più, no. — Fra breve
Saprà Scipion, di Roma il duce, a quale
Immutabil partito al fin si appiglia
Il re numída Massinissa.

SCIPIONE

Ah! m'odi...

#### SCENA TERZA

#### SCIPIONE

Ei mi s' invola! Il seguirò: lasciarlo A se stesso non vuolsi; a mal suo grado Salvar si debbe: è d'alto core; il merta.

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA

#### SOFONISBA

Misera me! che mai sarà? qual chiude
Feroce arcauo or Massinissa in petto?
Che mai gli disse il reo Scipione? Ah! sempre,
Sempre il previdi, che fatale a entrambi
Questo campo sarebbe. — Oh Massinissa!...
Or, di pianto pietoso pregni gli occhi,
Me stai mirando, e favellar non m'osi...
Or, con tremanti ed interrotti accenti,
Tua pur mi chiami: or, disperati e biechi
Ferocemente asciutti gli occhi torci
Da me sdegnoso; e su la ignuda terra
Ti prostendi anelante; e sole invochi
Con grida orrende le furie infernali...
Ah! nel mio petto le tue furie istesse
Trasfuse hai già. — Presagio in cor di quanto

Minaccia a noi questo Scipione, io l'ebbi:
Tutto antivedo; e in un, di nulla io temo.
Or ch'ei, qual debbe, aperto emmi nemico,
Or io Scipion vo'udire, e far ch'egli oda
Di Sofonisba i sensi... Ma, chi veggo
Venir ver me? Fors' io vaneggio?... Oh cielo!
Vivo Siface?... in questo campo?... Oh vista!

# SCENA SECONDA

# SIFACE, SOFONISBA

#### SIFACE

Alto stupor pinto hai nel volto, o donna, Nel rivedermi? — Esser doveva io spento: Benigna in ciò la fama ebbi, ma avversa La fortuna, pur troppo!

#### SOFONISBA

Oh inaspettata Terribil vista! Or mi è palese appieno L'orrendo arcano...

#### SIFACE

Infra te stessa parli?

A me favella. Or, mirami; son quello, Quel tuo consorte io son, che, a te posposto E regno e onor, privo d'entrambi, avvinto 226

Infra romani lacci, ancor su l'orlo Della bramata tomba il piè rattengo, Per saper di tua sorte.

SOFONISBA

Oh detti! ... Ahi! dove,

Dove mi ascondo?...

SIFACE

Ah! di vergogna, e a un tratto Di morte l'orme (o cielo!) impresse io veggio Sul tuo smarrito volto? Assai mi parla Il tuo silenzio atro profondo: io leggo Dentro al tuo cor la orribile battaglia Di affetti mille. Ma, da me rampogna Niuna udrai tu : benche oltraggiato, e in ceppi, E da tutti deserto, ancor pur sento . Di te più assai, che non di me, pietade. Conosci or, donna, s' io t'amai. - Mi è noto, Che il comando del padre, e l'odio acerbo Che per Roma hai nel petto, eran tue scorte Al mio talamo sole; amor, no mai, Tu per me non avevi. Io stesso adduco Le tue discolpe, il vedi. Io so, che d'altra Non bassa fiamma ardevi tu, già pria D'essermi sposa. Amor per prova intendo: Sua irresistibil forza, il furor suo, Tutto conosco: e, mal mio grado, io quindi

Amai te sempre. A riamarmi astretta Tu dalle umane e sacre leggi, amarmi Non ti fu pur possibil mai. - Gelosa Rabbia mi squarcia a brani a brani il core: Vorrei vendetta; e, abbenchè vinto e inerme, Dell'abborrito mio rival pur farla Quì ancor potrei ... Ma, tu trionfi, o donna: Più che geloso ancora, amante io vero, Col mio morir salva lasciarti or voglio. — Perdonarti, fremendo; a orribil vita Esser rimasto, odiandola, e soltanto Per rivederti; ardentemente a un tempo Lieta con altri desiarti, e spenta; Or, come sola de' miei mali infausta Fonte, esecrarti; or, come il ben ch' io avessi Unico al mondo, piangendo adorarti... Ecco, fra quali agitatrici Erinni, Per te strascino gli ultimi momenti Del viver lungo e obbrobríoso mio.

#### SOFONISBA

.... Ardirò pur, ma con tremante voce,
L'alma mia disvelarti. — A dir, non molto
Mi avanza: in mio favor, troppo dicesti
Tu, generoso: a morir sol mi avanza,
Degnamente, qual moglie di Siface,
Qual d'Asdrubale figlia. — Al suon, che sparse

Del tuo morir la fama, è ver, ch' io ardiva
La mia destra promettere; ma data
Non l'ho: tu vivi, e di Siface io sono.
Le tue vendette, e in un le mie, null'uomo
Contra Roma eseguir meglio potea,
Che Massinissa. Di tal speme io cieca,
E presa in un (nol niegherò) del suo
Chiaro valor, toglierlo a Roma, e farlo
Di Cartagine scudo ebb' io disegno.
Ma, Siface respira? al suo destino,
Qual ch'ei lo elegga, inseparabil io
Compagna riedo, e non del tutto indegna.

#### SIFACE

L'alto proposto tuo, grande è sollievo
A re infelice, e a non amato sposo;
Ma ad un amante oltre ogni dire ardente,
Qual io ti sono, ei fia supplizio estremo.
Gia da gran tempo entro al mio core ho fermo
Il mio destin, cui mai divider meco,
No, mai non dei. Preghi e comandi ascolta,
Donna, or dunque da me... Ma Scipio a noi
Veggio venirne: a lui soltanto al mondo
Bramo indrizzar gli ultimi accenti miei.

# SCENA TERZA

# SCIPIONE, SOFONISBA, SIFACE

#### SIFACE

Odimi; o Scipio. — Innanzi a te, sparisce
Il simulare; innanzi a te, di niuna
Mia debolezza il vergognarmi è dato:
Tu, benchè niuna in tuo gran cor ne alberghi,
Grande qual sei, tutte in altrui le intendi,
E umanamente le compiangi. — È questa,
(Mirala or ben) la cagion prima è questa,
D'ogni mio danno; e in lei pur sola io posi
Ogni mio affetto. Non mi hai visto ancora
Tremar per me; per altri or scendo ai preghi;
A forza io 'l fo...

#### SOFONISBA

Non per la figlia al certo
Di Asdrúbal preghi. Al par di te, secura
Fors' io non sto? — Che puoi Scipion, tu farmi?
Nata in Cartagin io, nemica a Roma,
E prigioniera entro il romano campo,
Io pur secura sto...

SCIPIONE

Noi tutti, o donna,

Pone in duri frangenti or la fatale
Bizzarra possa della sorte. Io lieto
Certo non son dei danni vostri: e indarno
Meco fai pompa tu dell'odio innato
Tuo contro Roma. Ancor che Annibal crudo
Da tutta Italia ogni pietà sbandisca,
Non io perciò contro ai nemici atroce
Odio racchiudo. Ove con lor mi è forza
A battaglia venirne, io, vincitori,
Gl' invidio e ammiro ognor; vinti, gli ajuto,
E li compiango.

#### SIFACE

Ed a te solo io quindi, Ciò che a null'uom non avrei detto io mai, Dir mi affido...

#### SOFONISBA

Che dir? Tu, per te nulla
Certo non chiedi al vincitore; io niego
Nulla da lui ricever mai; nè pure
La sua pietà: ch'altro havvi a dire? Innanzi
Al gran Scipion, chi vile osa mostrarsi?
Ma, s'anco vile io fossi, il sol vedermi
Davanti agli occhi il distruttor de' miei,
L'apportator d'ultimi danni all'alta
Patria mia, ciò sol farmi arder potrebbe
Or di magnanim' ira. Al par nemica

E di Scipione, ancor che umano ei sia, Mi professo, e di Roma: a farmen degna, Deggio in Scipion più maraviglia or dunque, Che non pietà, destare.

#### SCIPIONE

Ogni alma eccelsa, Ch'abbia avversa la sorte, a me fa quasi Abborrir la mia prospera.

# SOFONISBA

Funesta Gioja, ma gioja pure, in sen mi brilla, Or che mi è dato al fine aprir miei seusi Al primier dei Romani. Intender tutti I misti affetti, a cui mio core è in preda, Tu solo il puoi, che cittadino ed nomo Del par sei sommo. — A chi in Cartagin culla Ebbe, non men che a chi sul Tebro nacque, La patria sta, sovra ogni cosa al mondo, Fitta nell'alma. In me, bench' io pur donna, Femminili pensier non ebber loco, Se non secondo. Amai chi meglio odiava Voi, superbi Romani. Un di nemico Era a voi Massinissa; e al suono altora Di sue guerriere giovanili imprese Io m'accendea. Siface, allor di Roma Era, non so se ligio, o amico. — Or questi

Son gli ultimi miei detti: a Scipio parlo, E a te Siface: il simular non giova; Che il cor dell'uom voi conoscete entrambi. Dei primi nostri affetti assai profonde In noi rimangon l'orme: udendo io quindi, Che l'ucciso Siface intera palma Dava ai Romani; e Massinissa a un tempo Occorrendomi agli occhi; in mio pensiero Disegno io fei (forse il dettava il core) Di distorlo da Roma, e di lui scudo A Cartagine fare, e a me. Nemica Quì fra l'aquile vostre io dunque or venni: E l'alta speme, che in mio cor s'è fitta Di ribellarvi Massinissa, in bando Fatto m'ha porre assai riguardi; io 'l sento; E colpevol men taccio; e ad alta ammenda Son presta io già. Forse, con possa ignota, Mi strascinava ver voi la mia sorte A dar di me non basso un saggio : ed ecco, Campo or mi s'apre a dimostrare a Roma, Qual alma ha in sen donna in Cartagin nata.

#### SIFACE

L'inaspettato viver mio, ben veggo, Ad ogni mira tua solo e fatale Inciampo egli è: ma un'ombra vana, e breve,... Fia il viver mio. Cessò mia vera vita, Dal punto in cui mia libertà cessava:

A che restassi, il sai. Sublimi sforzi,

Da te gli apprendo. Ancor che orrenda piaga
Sien tuoi detti al mio core, a me soltanto

Dovevi aprirti; a vendicarmi degna

Io ti lasciava; e lascio...

#### SOFONISBA

A vendicarci,
Non dubitarne, altri rimane. Ogni uomo
Il suo dover qui compia; il mio si cangia,
Al rivivere tuo. — Svelato appieno
T'ho del mio core i più nascosi affetti:
Mi udia Scipion; cui vil nemica io fora,
Se in altra guisa io favellato avessi.

#### SCIPIONE

Franco e sublime il tuo parlar, mi è prova, Che me nemico non volgare estimi. Deh, pur potessi!...

SOFONISBA

Assai diss'io - Siface,

Or ritrarci dobbiamo ...

SIFACE

In breve, io seguo

I passi tuoi ...

SOFONISBA

No: dal tuo fianco omai

Non mi scompaguo.

#### SIFACE

E abbandonarmi pure

Dovrai ...

#### SOFONISBA

Nol voglio; e alla presenza io I giuro
Del gran Scipione. — Or via; deh! meco vieni:
Alle orribili tante atre tempeste
Che ci squarciano il core, un breve sfogo
Finor rattenni, io donna: al tuo cospetto
No, non si piange, o Scipio: ma natura
Vuol suo tributo al fine. Egli è da forte
Il sopportar le avversità; ma fora
Vil stupidezza il non sentirne il carco.

#### SIFACE

Misero me! deh! perchè vissi io tanto?

# SCENA QUARTA

#### SCIPIONE

Sublime donna ella è costei: Romana Degna sarebbe. — Io'l pianto a stento affreno.

# ATTOQUARTO

#### SCENA PRIMA

MASSINISSA, SOLDATI NUMIDI

#### MASSINISSA

Tutti a'miei cenni, all'annottar, sien presti, Co'lor destrieri; e taciti si appiattino Dov'io ti dissi, o Bocar. — Tu, mio fido Guludda, intanto ad ogni evento in pronto Tieni il fatal mio nappo. È il solo usbergo D'ogni re, che nemico o amico fassi Della esecrabil Roma. — Itene; e nulla Di ciò traspiri.

SCENA SECONDA

MASSINISSA

O Massinissa, all'arte Scender tu dei, per sostener tuo dritto?... Mai per me nol farei; ma in salvo porre Io deggio pur chi nel periglio ho posto, O perir seco. — In questo luogo, e a stento, Breve udienza ottengo?... Oh ciel! cangiata Ella è dunque del tutto?... Eccola... Io tremo.

# SCENA TERZA

# SOFONISBA, MASSINISSA

#### SOFONISBA

Io non credei più rivederti; e in vero Più nol dovea: ma il volle (il crederesti?) Siface istesso....

#### MASSINISSA

E fu pietade, o scherno?

Grandezza ell'era; e, a ridestare in noi Ogni alto senso, è troppa. Ei stesso teco Vuolsi abboccar: ma ch'io il preceda impone; E che...

#### MASSINISSA

Tal vista io sostener?...

SOFONISBA

Men grande

Sei tu di lui? Teme ei la tua?

#### MASSINISSA

Nè posso

Dirti pria?...

## SOFONISBA

Che dirai, che udire io 'l possa?

MASSINISSA

Nuovo martíre invan mi dai: vo'dirti, Ch'io quì ti trassi, e che sottrarten voglio, Ad ogni costo, io stesso.

#### SOFONISBA

A te mi diedi

Io stessa, il sai; da te mi tolgo io stessa.

Funesto a me il comanda alto dovere:

Ma, da ogni mal sottrarmi, in me son certa,

Seguitando Siface. Ad esser forte,

Dunque apprendi or da me. Di Roma è il campo

Questo: Scipion vi sta; tu, re, vi stai:

Ed io vi sto, d'Asdrúbal figlia: or dimmi;

# Vuoi forse tu, che amor volgar sia il nostro?

Ah! di ben altra fiamma arde il mio core, Che non il tuo ... Grandezza e gloria e fama, Tutto in te sola io pongo ... Esser dei mia; Pera il mio regno; intero pera il mondo; ... Tu mia sarai. Perigli omai, nè danni, Non conosco, nè temo. A tutto io presto, Fuor che a perderti, sono; e pria ...

Ti basti

D'aver tu sol tutto il mio core... Indegno Non ten mostrar... Ma, che dich'io? la vista, La sola vista di Siface inerme, Vinto, e cattivo, e pur sereno e forte, Fia bastante a tornarti ora in te stesso.

MASSINISSA ;

... Misero me!... Se almen potessi io solo!... —
Ma, di voi non son io men generoso;
Ben altro amante io sono: e nobil prova
Darne mi appresto...

SOFONISBA

Ecco Siface.

MASSINISSA

- Udirmi

Anch'ei potrà ; nè di spregiarmi ardire Avrete voi.

# SCENA QUARTA

# SIFACE, SOFONISBA, MASSINISSA

#### MASSINISSA

Siface, al tuo cospetto Or si appresenta il tuo mortal nemico; Ma in tale stato il vedi, ch'ei non merta Nullo tuo sdegno omai.

#### SIFACE

D'un re fra ceppi Stolto fora ogni sdegno. A me davanti Se appresentato il mio rival si fosse Mentr' io brando cingeva, allor mostrargli Potuto avrei furor non vano: or altro A me non lascia la crudel mia sorte, Che fermo volto e imperturbabil core. Quindi or pacato mi udrai favellarti.

#### MASSINISSA

Il disperato mio dolore immenso
A te ristoro esser pur dee non lieve:
Odi or dunque, qual sia. — Mirami: in ceppi,
Più inerme assai di te, più vinto e ignudo
Di senno io sono, e assai men re. Già tolto
Mi avevi il regno tu, allor per tanto

Tu vincitor di me non eri: ardente, Instancabil nemico io risorgeva Più fero ognor dalle sconfitte mie; Fin che a vicenda io vincitor tornato, Il mio riebbi, e a te il tuo regno io tolsi.— Ma godi tu, trionfa; intera palma Di me ti dà questa sublime donna, Ch'or ben due volte a Massinissa hai tolta.

## SOFONISBA

E vuoi, ch' io pur del debil tuo coraggio Arrossisca?...

## MASSINISSA

Non diedi a voi per anco
Del mio coraggio prova: ei pur fia pari
Al dolor mio. — Voi state (io ben lo veggo)
Securi in voi, per la prefissa morte.
Degno è d'ambo il proposto; ed io l'intendo
Quant'altri; e a voi, ciascun per se, conviensi.
Tu, prigioniero re, non vuoi, nè il dei,
Viver più omai: tu, di Siface moglie,
E di Asdrubale figlia, in faccia a Roma
Pompa vuoi far d'intrepid'alma ed alta;
Nè affetto ascolti, altro che l'odio e l'ira.
Ma Siface, che t'ama; ei, che all'intera
Rovina sua per te, per te soltanto,
S'è tratto; ei ch'alto e nobil cor, non meno

Che infiammato, riuserra; oh ciel! deh!... come, Come può udir, che l'amata sua donna Abbia a perire?...

SOFONISBA

E potrebb'egli or tormi

Dal mio dover, s'anco il volesse?

SIFACE

E donde

Noto esser puovvi il pensier mio?

MASSINISSA

Guidato

Io da furie ben altre, omai tacerti
Il mio non posso; nè cangiare io 'l voglio,
Se pria spento non cado. Ad ogni costo
Salvare io voglio or Sofonisba; e salva
Ella (il comprendo) esser non vuol, nè il puote,
Se non è salvo anco Siface. — In sella,
Già i miei Numídi stanno: al sorger primo
Della vicina notte, ove tu vogli,
Siface, un d'essi fingerti, a te giuro
D'esserti scorta io stesso, e illeso trarti
Con Sofonisba tua, fino alle porte
Di Cartagine vostra. Ivi tu gente,
Armi, e cavalli adunerai: nè vinto
Egli è un re mai, cui libertà pur resta.
Abbandonar queste abborrite insegne

Di Roma io voglio; e per Cartagin io, E per l'Affrica nostra, e per te forse, D'ora in poi pugnerò. Qualor tu poscia Regno e possanza ricovrato avrai, Sì che venirne al paragon del brando Re potrem noi con re, col brando allora Ti chiederò questa adorata donna; Ch'or non per altro a te pur rendo io stesso, Che per sottrarla a misera immatura Orribil morte.

> SOFONISBA Ineseguibil cosa

Proponi, e invano ...

SIFACE

Ei d'alto cor fa fede; Me non offende: anzi, a propor mi sprona Ben altro un mezzo, assai più certo; e fia Più lieve a lui, men di Siface indegno; E in un...

## MASSINISSA

Voi, domi dalla sorte avversa, Inseguibil ciò che a me fia lieve, Stimate or forse; ma, se onor vi sprona, Meco ardite e'tentate. Ultimo, e sempre Certo partito egli è il morir; nè tolto Ai forti è mai: ma a tutti noi, per ora,

Necessario ei non è. Scipion deluso, Sol coll'alba sorgente il fuggir nostro Saprà; fors'egli umano e giusto in core, Rispetterà miei dritti : ad ogni guisa, Mercè i ratti corsier, sarem coll'alba Lontani assai. Ma, se inseguirci pure Si attenta alcun, giuro che il brando jo pria A Scipio istesso immergerò nel petto, Che a lui rendervi mai. Questa mia spada, Che mi salvò già tante volte ; questa, Onde il mio regno e in un l'altrui riebbi, Non fia bastante a porvi entro a Cartago In salvo entrambi? Or, deh! per poco cedi; Cedi, Siface, alla fortuna: in sommo Puoi ritornare ancor; ne cosa al mondo, Tu mi dovrai. Nemici fummo; e in breve, Di bel nuovo il saremo: il sol periglio Di cosa amata al par da noi, fa muto L'odio e lo sdegno in noi. Supplice m'odi Parlarti; in te la tua salvezza è posta. Ma se pur crudo il tuo nemico abborri Più che non ami la tua donna, intera Abbine almen pria di morir vendetta. Ecco iguudo il mio brando ; in me il ritorci. -O me uccidi, o me segui.

#### SIFACE

Oh Massinissa!:

Infra il bollor della feroce immensa Tua passion, raggio di speme ancora Traluce a te; vinto non sei, nè inerme, Nè prigioniero: or tu d'altr'occhio quindi Le umane cose miri. Ma, si asconde Sotto serena imperturbabil fronte, Entro il mio cor, più straziato assai Del tuo, si asconde tal funesta fiamma, Tal dolor, tal furor, cui vengon manco I detti appieno . . . A riamato amante Ignoti sono i miei martiri : . Ah ! crude Tanto or son più le mie gelose serpi, Quanto più veggio Sofonisba intenta A smentire magnanima gli affetti Del piagato suo core. A duro sforzo Il suo coraggio indomito mi tragge; Ma, degno sforzo. - Ambizion, vendetta, Gelosa rabbia, ogui furor mio ceda Al solo amore. — Or, più che a mezzo il nodo È sciolto già. Donna, mi ascolta: Io t'amo, Per te soltanto, e non per me : ti voglio Quindi pria sposa ad altri dare io stesso, Pria che per me vederti estinta invano.

#### SOFONISBA

Che ascolto? Oimè!... Ch'osi tu dirmi?...

SIFACE

I preghi,

Spero, udrai tu del tuo consorte: e dove Non bastin preghi, gli ultimi comandi N'eseguirai. — Di Massinissa sposa Tu qui venisti: . . . a Massinissa sposa Io qui ti rendo.

SOFONISBA

Ah!no...

SIFACE

Tu, che salvarla

Non tua potevi, or che l'ho fatta io tua, Meglio il potrai. — Per sempre, addio. Seguirmi Nullo ardisca di voi.

# SCENA QUINTA

MASSINISSA, SOFONISBA

SOFONISBA

No, non v'ha forza,

Che me rattenga or dal seguirti. — Addio, ...
Massinissa...

# SCENA SESTA

# MASSINISSA

Oh dolor!... Ma, breve è il tempo: Antivenir voglionsi entrambi... Oh cielo! Io temo sol d'esser di lor men ratto.

# ATTO QUINTO

# SCENA PRIMA

SCIPIONE, GENTURIONI

#### SCIPIONE

Già tutto io so. Nella imminente notte, Ciascun di voi nelle romane tende A guardia vegli: ma comando espresso Vi do, che ostacol nullo, insulto nullo Non si faccia ai Numídi. Itene; e queta Passi ogni cosa.

# SCENA SECONDA

#### SCIPIONE

O Massinissa ingrato, Il tuo furor contro al mio solo petto Sfogar dovrassi; o in me, qual onda a scoglio, Infranger si dovrà. — Ma il passo incerto, Ecco, ei ver me turbato porta: ei forse Sa il destin di Siface... Oh qual mi prende Pietà di lui! — Deh! vieni a me; deh! vieni...

# SCENA TERZA

SCIPIONE, MASSINISSA, SOLDATO NUMIDA

IN DISPARTE .

#### MASSINISSA

Qui mi attendi, o Guludda. — A questo incontro Non era io presto.

### SCIPIONE

E che? sfuggir mi vuoi?

Io son pur sempre il tuo Scipione: indarno
Gerchi or te stesso altrove; io sol ti posso
Rendere a te.

#### MASSINISSA

Fuor di me stesso io m'era, Certo, in quel di, che di mia vita e onore Traffico infame, onde acquistar catene, Io fea con voi. Ma, la dovuta ammenda Faronne io forse; e fia sublime. Allora Vedrai, che appien tornato in me son io.

SCIPIONE ...

Già tel dissi; svenarmi, o Massinissa,

Anco tu puoi: ma, fin ch' io spiro, è forza, Che tu mi ascolti.

MASSINISSA

A ciò mi manca or tempo...

Breve or tempo hai da ciò.—Ma omai, che speri? Ogni tua trama è a me palese: stanno Furtivamente in armi entro lor tende I tuoi Numídi; impreso hai di sottrarre Siface, e in un...

#### MASSINISSA

Se tanto sai; se l'arti
D' indagator tiranno a tanto hai spinte,
Ch'anco fra' miei chi mi tradisca hai compro;
A compier l'opra anche la forza aggiungi,
Poichè più armati hai tu. Presto me vedi
A morir, sempre; a mi cangiar, non mai.

#### SCIPIONE

Scipion tu oltraggi; ei tel perdona. Ah! teco Spada adoprar null'altra io vo', che il vero; E col ver vincerotti. La tua stessa Sofonisba, che t'ama, (il crederesti?) Ella stessa svelare a me tue trame Appieno or dianzi fea...

#### MASSINISSA

Che ascolto? oh cielo!..

### SCIPIONE

Sì, Massinissa; io te lo giuro. Or dianzi,
Per espresso comando di Siface,
Fu dal suo padiglione ella respinta;
Quindi e rabbia e dolore a tal l'han tratta,
Ch'ogni disegno tuo scoprir mi fea. —
Ma invano io 'l seppi: in tuo poter tuttora
Sta, se il vuoi, di rapirla. Abbiati pure
Suo difensor Cartagine; nol vieto:
Avronne io 'l dauno; io, che l'amico e insieme
La fama perderò. Ma, il ciel, deh! voglia,
Che a te maggior poscia non tocchi il danno!

MASSINISSA

E Sofonisha istessa, ... a favor tuo ...

Vuol contra me?... Creder nol posso. Or donde?

Ella, maggior del suo destino assai, Prova d'amor darti or ben altra intende. Necessità fa forza anco ai più prodi: Al suo gran cor sprone si aggiunge il forte Ultimo esempio di Siface.

MASSINISSA

Or quali

Ambigui detti?...Di qual prova parli? Qual di Siface esemplo?...

### SCIPIONE

E che? nol sai?

Giunto è Siface entro sua tenda appena, Qual folgor ratto ecco ei si avventa al brando Del centurion, che a guardia stavvi; in terra L'elsa ei ne pianta, ed a furor sovr'esso Si precipita tutto...

### MASSINISSA

Oh, mille volte

Felice lui! dalla esecrabil Roma Così sottratto...

### SCIPIONE

Spirando, egli impone, Che ivi l'ingresso a Sofonisba a forza Vietato venga.

### MASSINISSA

Ed ella?...Ahi! ch' io ben veggo
Del di lei stato appien l'orror...Ma troppo
Dal destin di Siface è lunge il mio.
Vinto ei da te, di propria man si svena:
Io, non vinto per anco, esser vo'spento
Da un roman brando, ma col brando in pugno.

### SCIPIONE

Ah! no; perir tu al par di lor non dei. Più che il morire, assai di te più degno, Sublime sforzo ora il tuo viver fia.

### MASSINISSA

Viver senz'essa?... Ah! non son io da tanto... Ma, ch'io salvarla in nessun modo?... Io voglio Vederla ancor, sola una volta.

### SCIPIONE

Ah! certo,

Gli alti tuoi sensi a ridestarti in petto,
Più ch' io non vaglio, il suo parlar varratti. —
Eccola; starsi alla mia tenda appresso
Vuol ella omai; d'Affrica intera agli occhi,
Di Roma agli occhi, ogni dover suo crudo
Ella compier disegna. Odila; seco
Scipion ti lascia: in ambo voi si affida
Il tuo Scipion; ch'esser di lei men grande,
Tu nol potresti.

# SCENA QUARTA

SOFONISBA, SCIPIONE, MASSINISSA

SOFONISBA

Ah! ferma il piede. Io vengo A te, Scipione; e tu da me ti togli?

SCIPIONE

Sacro dover vuol che pomposo rogo Al morto re si appresti...

SOFONISBA

Almen, quì tosto

Riedi; ten prego. Mia perpetua stanza Fia questa omai: quì d'aspettarti io giuro.

# SCENA QUINTA

# SOFONISBA, MASSINISSA

MASSINISSA

Perfida! ed anco all'inumano orgoglio Il tradimento aggiungi?

SOFONISBA

Il tradimento?

MASSINISSA

Il tradimento, sì: mentr'io mi appresto A voi salvare, a morir io per voi, A Scipio sveli il mio pensier tu stessa?

SOFONISBA

- Siface seco non mi volle estinta.

MÁSSINISSA

Meco salva ei ti volle.

SOFONISBA

Ei già riebbe

Sua libertà; quella ch'io cerco, e avrommi. — Teco sottrarmi dal romano campo, Nol poss'io, se non perdo appien mia fama. Di vero amor troppo mi amasti e m'ami, Per salvarmi a tal costo: io, degna troppo Son del tuo amor, per consentirtel mai. Null'altro io dunque, in rilevar tue mire, Ho tolto a te, che la funesta possa Di tradir la mia fama e l'onor tuo.

### MASSINISSA

Nulla mi hai tolto; assai t'inganni: ancora Tutto imprender poss'io: rivi di sangue Scorrer farò: versare il mio vo'tutto, Pria che schiava lasciarti...

# SOFONISBA

E son io schiava?

Tal mi reputi or tu?

MASSINISSA

Di Roma in mano

Ti stai . . .

### SOFONISBA

Di Roma? Io di me stessa in mano Per anco stommi: o in mano tua, se iu core Regal picta per me tu ancor rinserri.

### MASSINISSA

Inorridir mi fai ... Sovra il tuo aspetto Di risoluta morte alta foriera Veggo, una orribil securtà ... Ma, trarti ...

SOFONISBA

Tutto fia vano: al mio voler, che figlio

È del dovere in me, forza non havvi Che a resistere vaglia. È la mia morte, Necessaria, immutabile, vicina; E fia libera, spero; ancor che inerme Io sia del tutto; ancor ch' io, stolta, in Cirta L'amico sol dei vinti re lasciassi. Il mio fido veleno; ancor che un sacro Solenne giuro di sottrarmi a Roma Dal labbro udissi del mio stesso amante;... Giuro, cui sparso ha tosto all'aure il vento. Fra quest'aquile altere ancor regina, Figlia ancora d'Asdrubale, secura In me medesma io qui non meno stommi, Che se in Cartago, o se in mia reggia io stessi.-Ma, tu non parli?... disperati sguardi Pregni di pianto affiggi al suolo?...Ah! credi, Che il mio dolor si agguaglia al tuo ...

# MASSINISSA

Diverso

N'è assai l'effetto : io, di coraggio privo, Men che donna rimango ; e tu...

### SOFONISBA

Diverso'

Lo stato nostro è assai: ma, non l'è il core... Credilo a me: bench'io non pianga, io sento Strapparmi il cor: donna son io; nè pompa

D'alma viril fo teco: ma non resta Partito a me nessuno, altro che morte. S' io men ti amassi, entro a Cartagin forse Ti avria seguito, e di mia fama a costo Avrei coll'armi tue vendetta breve Di Roma avuta: ma per me non volli Porti a inutile rischio. È omai maturo Il cader di Cartagine: discorde Città corrotta, ah! mal resister puote A Roma intera ed una. Avrei pur troppi Giorni vissuto, se la patria mia Strugger vedessi; e te con essa andarne, Per mia cagione, in precipizio. A Roma Fido serbarti, e al gran Scipion (qual dei) Amico grato; in gran possanza alzarti; A tua vera virtù dar largo il campo; Ciò tutto or puote, e sol mia morte il puote. Più che il mio ben, mi sforza il tuo...

### MASSINISSA

Mi credi

Dunque si vil, ch' io a te sorviver osi?

Maggior di me ti voglio: esserlo quindi Tu dei, col sopravvivermi: ed in nome Della tua fama, a te il comando io prima. Vergogna or fora a te il morir; che solo Vi ti trarrebbe amore: a me vergogna
Il viver fora, a cui potria sforzarmi
Il solo amore. È necessario, il sai,
Il mio morire: a me il giurasti; e ancora
Sariami grato di tua man tal dono:
Ma non puoi tormel tu, per quanto il nieghi.
In questo luogo, al campo in faccia, in muto
Immobil atto, ancor tre giorni interi
Ch'io aggiunga a questo, in cui nè d'acqua un sorso
Libai, vittoria a me daran di Roma.
Vedi s'è in te pietà, così lasciarmi
A morte lunga, allor che breve e degna
Giurasti procacciarmela... Ahi me stolta!
Che in te solo affidandomi, quì venni...

### MASSINISSA

Tu dunque hai fermo il morir nostro...

Il mio.

Se insano tu, contro a mia voglia espressa, L'arme in te volgi; odi or minaccia fera, E l'affronta, se ardisci; io viva in Roma Trarre mi lascio, e di mia infamia a parte Il tuo nome porrò... Deh! pria che rieda A noi Scipione, in libertade appieno Tornami or tu; se non sei tu spergiuro.

### MASSINISSA

Che chiedi?... oh ciel!... Del brando mio non posso Armar tua mano ... Incerto il colpo ...

Il brando

- Oh giorno !-

Vuol mano, è ver, usa a trattarlo. Un nappo Di velen ratto al femminil mio ardire Meglio confassi. Il tuo fedel Guludda Vegg' io non lungi; ei per te stesso il reca Sempre con se: chiamalo; il voglio.

### MASSINISSA

Guludda, a me quel nappo. — Or va, mi aspetta Alle mie tende. — È questo dunque, è questo Il don primier, l'ultimo pegno a un tempo Dell' immenso mio amor, che a viva forza Tu vuoi da me?... Pur troppo (io'l veggo) in vita Tu non rimani, a nessun patto; e a lunga Morte stentata lasciarti non posso. — Non piangerò, ... poichè non piangi: a ciglio Asciutto, a te la feral tazza io stesso, Ecco, appresento... A patto sol, che in fondo i

### SOFONISBA

Mia parte io n'abbia ...

E tu l'avrai, qual merti. Or dell'alto amor mio sei degno al fine. Donami dunque il nappo.

MASSINISSA

Oh ciel! mi trema

La mano, il core ...

SOFONISBA

A che indugiare? è forza,

Pria che giunga Scipione...

MASSINISSA

Eccoti il nappo.

Ahi! che feci? me misero!...

SOFONISBA -

Consunto

Ho il licor tutto: e già Scipion quì riede.

MASSINISSA

Così m'inganni? Un brando ancor mi avanza; E seguirotti. (1)

# SCENA SESTA

SCIPIONE, MASSINISSA, SOFONISBA

SCIPIONE

Ah! no; fin ch' io respiro ...

MASSINISSA

Ahi traditor! dentro al tuo petto io dunque

<sup>(1)</sup> Sta per trafiggersi; Scipione robustamente afferrandogli il braccio lo tien costretto.

260

Della uccisa mia donna avrò vendetta.

SCIPIONE

Eccoti inerme il petto mio: la destra Sprigionerotti, affin che me tu sveni; Ad altro, invan lo speri.

SOFONISBA

O Massinissa,

Ti abborrisco se omai...

SCIPIONE

Me sol, me solo

Uccider puoi; ma fin ch' io vivo, il ferro Non torcerai nel petto tuo.

MASSINISSA

·- Rientro

Al fine in me. — Scipion, tutto mi hai tolto; Perfin l'altezza de' miei sensi.

SOFONISBA

Ingrato!...

Puoi tu offender Scipione? Ei mi concede, Come a Siface già, libera morte; Mentre forse ei vietarcela potea: A viva forza ei ti sottragge all'onta Di morte imbelle obbrobriosa: e ardisci, Ingrato ahi! tu, Scipio insultar? Deh! cedi, Cedi a Scipion; fratello, amico, padre Egli è per te.

### MASSINISSA

Lasciami omai: tu invano Il furor mio rattieni. Morte, ... morte ... Io pur ...

### SOFONISBA

Deh! Scipio...ah! nol lasciare: altrove
Fuor della vista mia traggilo a forza.
Ei nato è grande, e il tuo sublime esemplo
Il tornerà pur grande: a Roma, al mondo
Sua debolezza ascondi... Io... già... mi sento
Gelar le vene,... intorpidir la lingua.—
A lui non do,... per non strappargli il core,...
L'estremo addio.— Deh! va: fuor lo strascina...
Ten prego;...e me...lascia or morir,... qual debbe
D'Asdrubal figlia,... entro al... romano campo.

### MASSINISSA

Ah!...Dalla rabbia,...dal dolor...mi è tolta... Ogni mia possa...Io...respirare...appena,... Non che...ferir...

### SCIPIONE

Vieni: amichevol forza Usarti vo' (1): non vo' lasciarti io mai... Nè mai di vita il tuo dolor trarratti, Se il tuo Scipione teco ei non uccide.

<sup>(1)</sup> Strascinandolo a forza verso le tende.

ř. , 

\* .

# PARERE DELL'AUTORE

.

Digitizes by Geogle

I/n caldissimo amante, costretto di dare egli stesso il veleno all'amata per risparmiarle una morte più ignominiosa; il contrasto e le sviluppo dei più alti sensi di Cartagine e di Roma; ed in fine, la sublimità dei nomi di Sofonisba, Massinissa, e Scipione; queste cose tutte parrebbero dover somministrare una tragedia di primo ordine. E, per essermi da prima sembrato così, mi sono io indotto ad intraprendere questa. Ma, o ne sia sua la colpa, o mia, o di entrambi, ella pure mi riesce, or dopo fatta, una tragedia se non di terz'ordine almen di secondo. Se io m'ingannassi nello sceglierla o nell'eseguirla, ovvero se io m' inganni nel giudicarla, altri lo vedrà e dirà, assai meglio di me.

Due difetti principali io scorgo in questo soggetto, i quali, aggiunti forse a qualch'altro che io non vi scorgo, vengono ad essere la cagione della mediocrità del tutto. Il primo

difetto è, che questa moglie di due mariti è cosa, per se stessa, troppo delicata e scabrosa e rasentante la comedia, per potere interamente schivare il ridicolo. Mi pare di averlo in parte salvato col preventivo grido della morte di Siface, e col ritrovarsi Sofonisha sposa solamente e non moglie ancora di Massinissa. Con tutto ciò, questo stato di Sofonisba non dee molto piacere ai nostri spettatori. L'altro difetto è, che per quanto Scipione si colorisca sublime in questa tragedia, non essendo egli mosso da niuna calda passione, egli la raffredda ogni volta che vi si impaccia: eppure egli è parte integrante dell'azione, poichè Roma è il solo ostacolo alla piena felicità di Massinissa. Ma un uomo sommo per se stesso, (quale è Scipione) che freddamente eseguisce le parti ingiuste ed atroci di un popolo soverchiatore, il quale potrebbe benissimo lasciare sposar Sofonisba da Massinissa; un tal uomo, diviene odioso a chi lo ascolta, bench'egli pure nol sia, nè esserlo voglia. E ancorchè le ragioni politiche scusino il popolo e il senato di Roma del diffidàrsi di Sofonisba, dell'inimicarla, e perseguitarla; e benchè l'amicizia caldissima che l'autore ha prestato

a Scipione per Massinissa faccia sorgere in lui un certo contrasto tra il suo freddo dovere, e il non freddo impulso dell'amicizia; nulladimeno, il difetto naturale inerente al personaggio di Scipione non viene già ad esser tolto, per essere alquanto menomato, deviato, e nascosto. Io son quasi certo in me stesso, che lo spettatore, senza sapersi render conto de' moti dell'animo suo, sentirà in questa tra gedia molto minor commozione di quello che la sventura di questi eroi dovrebbe naturalmente destare; e ciò soltanto, perchè la sventura dei due amanti non diventa di necessità indispensabile per alcuna intrinseca cagione o contrasto che sia in essi, ma per l'ostacolo solo di Scipione e di Roma. Le cagioni forse di questa minor commozione stanno anche in alcun altro difetto che io vedere non so; e nell'assegnare questo come il vero, non intendo io di dir altro, se non che non ne so scorgere alcuno che con maggior verisimiglianza mi si appresenti.

Sofonisha ha in se stessa tre grandezze; quella di cittadina di Cartagine, nipote di Annihale; quella di regina di un possente impero; e la terza, che assaissimo s'innalza

sovra queste due di cui si compone, quella del proprio animo. Sofonisba con tutto ciò non può riunire al grande l'appassionatissimo carattere dell' amore, perchè all' amore suo per Massinissa si mesce e dee mescersi in troppo gran dose l'odio per Roma: l'amore quindi ne ha il peggio; oltre che, a questo suo amore non si può neppure prestare un legittimo sfogo, diventando reo ogni amore in colei che ridiviene moglie di Siface. Sofonisba quindi mi pare uno di quei personaggi, che senza essere dei più tragici, può e deve riuscire uno dei più sublimi in tragedia. Onde, se questa non è tale, e nel più eccelso grado, la colpa sarà dell'autore soltanto.

Siface, riesce molto difficile a ingrandirsi; ed è più difficile ancora il salvarne la maestà e il decoro. Un re vinto, maturo, innamorato, inopportunamente risuscitato, e la di cui recente memoria già già quasi era obliata e tradita dalla supposta vedova moglie; io stesso benissimo vedo, e quanto altri mai, che un simile eroe può essere facilmente posto in canzone da chiunque anche con poco ingegno vorrà pigliarsi il pensiero di porvelo Ma, se questo mio Siface meriti di essere canzo-

nato, ne lascio giudice altrui. Ove egli non lo potesse essere con retto e imparziale giudizio, l'autore avrebbe riportato gran palma: ove egli non ne andasse esente del tutto, la vergogna non sarebbe che per metà dell'autore; a Siface stesso ne spetta giustamente il di più, poichè nè un istante pure avrebbe egli dovuto sopravvivere alla sua intera sconfitta.

Massinissa, può essere e mostrarsi innamorato, senza far ridere; poich'egli è giovane, vincitore, riamato, e ardentissimo.

Scipione, personaggio così sublime e commovente nella storia, io spero ch' egli abbia ad essere anche sublime non poco in questa tragedia; ma, torno a dire, ch'egli non vi è niente tragico, e la sua stessa sublimità che gli è pur tanto dovuta, quì lo pregiudica fors'anche. Eccone in breve la ragione. Scipione è per se stesso quel tale, a cui nessun uomo, in nessun luogo, sotto nessuno aspetto preceder dovrebbe; eppure quì tutti tre i personaggi lo precedono ( e di gran lunga ) in calore, che è la più importante prerogativa del tragico eroe. Scipione vien dunque a star male per tutto ove egli il primo non sia. E il

pacifico animo, per quanto esser possa grande in se stesso, non può sul teatro mai stare accanto, nè molto meno primeggiare, agli animi appassionati, operanti, ed ardenti.

Poche tragedie prestano, a parer mio, alla sublimità del parlare quanto questa, ancorchè i suoi eroi non siano mossi da alcuna passione del più sublime genere: ma la sola sublimità, ove non riunisca in se una dose pari di affetto, piace assai più nella storia che non sul teatro, dove l'abbondanza di quella non compensa mai la mancanza o la scarsità di questa.

Nel quint'atto i mezzi impiegati per trarre Massinissa ad uccidere Sofonisba, non mi soddisfanno; ma, ancorchè in varie maniere li mutassi e rimutassi, non ho saputo far meglio.

# INDICE

| $S_{\scriptscriptstyle AUL}$ Tragedia . |    |    |   |    | Pag. 7 |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|--------|----|-----|
| Parere sul Saulle                       | •  | •  |   | •  | •      | 23 | 95  |
| Acide Tragedia .                        |    | •  |   | •, |        | >> | 105 |
| PARERE sull'Agide                       |    |    |   | ٠. | •      | >) | 191 |
| Sofonisea Tragedia                      |    | ٠, | • |    |        | 30 | 199 |
| PARERE sulla Sofonis                    | ba | ι. |   |    |        | *  | 263 |

RELL'ANNO V DEL REGNO DI NAPOLEONE IL GRANDE

FU DATO PRINCIPIO A QUESTO VOLUME

IL GIORNO VIGESIMO TERZO DEL MESE DI LUGLIO

E NEL SECONDO DEL SUSSEGUENTE SETTEMBRE FU COMPITO.

# NOMI

# DEGLI ASSOCIATI

CHE ONORANO L'EDIZIONE PATAVINA-BRESCIANA

DELLE OPERE DI VITTORIO ALFIERI

Ascrittisi dopo l'impressione dei Volumi III e IV

# DIPARTIMENTO DELL'ADRIATICO

VENEZIA

Aglietti Dottor Francesco Medico Fisico Elettore nel Collegio dei Dotti

Barbaro Francesco

Boscoli Paolo Ragioniere di Prefettura

Bizzarro Giovanni

Pighini Pietro

Marcello Teresa nata Albrizzi

Soravia Gio. Battista nella Direzione Centrale delle Poste DIPARTIMENTO DELL' AGOGNA

NOVARA

Borella Dottor Francesco Avvocato R. Procuratore Generale

Prina Ab. Pietro Canonico Preposto, Provveditore nel Liceo

GALLIATE

Gola Dottor Carlo Avvocato

VIGEVANO

Gabinetto Letterario

Spargella Antonio Tipografo per copie due

# DIPARTIMENTO DEL BACCHIGLIONE

VICENZA

Zucchini Gio. Battista Accademico Filomono e Segretario del R. Liceo.

BASSANO

Barbieri Domeníco Giudice di Pace

CASTELFRANC

Pajello

## DIPARTIMENTO DEL BASSO PO

FERRARA

Balboni Giuseppe

Bertelli Dottore Carlo

Cigognara Girolamo

Fanti Maurelio

Majolarini Presidente della Corte

Partesotti Vincenzo Avvocato R. Procuratore Gene-

rale

Parolini Francesco

LENDENARA

Germani Angelo Delegato Censuario
DIPARTIMENTO DEL BRENTA

PADOVA

Dondi dall'Orologio Gio. Antonio Galleazzo del fu Michele

Pedrocchi Antonio

# DIPARTIMENTO DEL MELA

BRESCIA

Bellotti Bernardo Chiappa Giacomo Commesso presso il R. Procuratore Fè Marc' Antonio Cavaliere Franzini Pietro Lecchi Teodoro Generale Manenti Francesco Masperoni Gio. Battista Rovetta Suardi Pietro Torriceni Francesco Vantini Domenico

BOVEGNO

Gatta Giosuè Cancelliere del Giudice di Pace

Beccalossi Lelio Daffini Pietro

>

### DIPARTIMENTO DEL METAURO

ANCONA

Roberti Giuseppe

Martelli Emiliano Giudice alla Corte d'Appello DIPARTIMENTO DEL MINCIO

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Chiassi Luigi

Moratti Paolo

Pastori Giuseppe Ignazio

Velluti Dottor Giulio Cesare Avvocato Giudice DIPARTIMENTO DEL MUSONE

MACERATA

Cacciatori Pasquale

Lauri Carlo Supplente al Giudice di Pace
DIPARTIMENTO DELL' OLONA

MILANO

Airoldi Carlo Segretario alla Direzione Generale di Polizia

Amante Gio. Capo Divisione presso il Ministero Fi-

Argenti Ferdinando

Bazzoni Giuseppe Aggiunto all' Uditore Legale di Finanza

Belli Giuseppe Negoziante

Biagi Giuseppe Commissario di Guerra.

Bura Giacomo Impiegato alla Prefettura dell'Agogna

Bussi Bartolommeo Ragioniere al Demanio

Calabritti Autonio Professore d'Aritmetica superiore nei Collegio Militare

Calori Dottor Paolo Francesco Giudice di Pace a Lecco

Cantù Giuseppe Ingegnere

Carcano Davide R. Impiegato presso la Direzione Generale del Demanio

Castelli Filippo Capo-Sezione nel Ministero della Guerra Castelli Antonio Impiegato al Monte Napoleone

Cavallotti Quartier Mastro della Gendarmeria Reale

Chiesa Nicola Emanuele Impiegato presso la Direzione delle Dogane

Gambarini Francesco Capo nell'Uffizio del Bollo Carta Gasparini Antonio

Giusti Giuseppe Impiegato al Monte Napoleone Locatelli L. Sotto-Ispettore alle Rassegne

Lorenzini Vincenzo

Majoli Luigi impiegato presso il Monte Napoleone Maraschi Francesco Impiegato presso il Ministero Finanze

Melzi d'Eril Ducă di Lodi ec.

Montanari Stefano Segretario al Monte Napoleone

Monticelli Gio. Battista

Negri Gio. Battista

Pedetti Gio. Battista

Petracchi Angelo Capo Divisione delle Finanze

Parca Gaetano del fu Stefano

Pizzo tti Carlo Ingegnere di prima classe

Pretis (de) Girolamo

Quadri Francesco

Rampini Uffiziale del Genio

Rancati Luigi Impiegato nella Reale Intendenza di Finanza

Reccagni Capitano Quartier-mastro nelle Guardie Reali Rodriguez Ferdinando Sotto - Governatore della Reale Casa de' Paggi f. f. di Governatore.

Roma Marchese

Romanelli Luigi Professore nel R. Collegio Militare

Salvini Anacetto Impiegato del Censo

Sironi Alessandro Impiegato presso la Direzione Generale delle Dogane.

Soresi Giovanni Banchiere

Tamassia Gio. Cavaliere, Elettore nel Collegio dei Dotti Segretario Generale del Ministero dell' Interno

Tarchini Dottor Gio. Battista Segretario Generale del Ministero del Tesoro

Tolentino Francesco

Tosi Dottor Bartolommeo Avvocato

Valaperta Gio. Impiegato presso la Direzione Generale delle Dogane

Ventura di Valle Dottor Gio. Avvocato

Viarana Dottor Pietro Avvocato Giudice di Pace di Borgo-Manero Villa Segretario Generale della Direzione Generale di Polizia

Vitali Gaetano

PAVIA

Piccoli Dottor Luigi Avvocato Professore nell' Università

# DIPARTIMENTO PASSARIANO

UDINE

Balbi Dottor Alessandro Avvocato
Delfino Luigi Andrea Ragioniere di Prefettura
Fabrizio Domenico Assistente nella Dogana d'Udine
Marcolini Dottor Francesco Medico-Fisico
Marini Pietro Ricettore della Dogana
Tomadon Pietro

CIVIDALE

Freschi Giovanni Vice-Prefetto Missana Abate Giacomo

# DIPARIMENTO DEL RENO

BOLOGNA

Arduino Dottor Luigi Avvocato
DIPARTIMENTO DEL RUBICONE

FORLI

Albiccini Ottavio del Comitato degli Alloggi Amaducci Girolamo Presidente della Camera degli Uscieri

Bratti Gio. Battista Segretario di Monsignor Vescovo Cerotti Carlo Usciere presso la Giudicatura di Pace Maccarini Andrea Intendente di Finanza

Matteucci Abate Giorgio Parroco e Rettore dell'Orfanotrofio della Misericordia

### CESENA

Bisazia Costantino

Partesotti Dottor Vincenzo Avvocato Regio Procurator Generale

Petrucci Dottor Luigi Avvocato Giudice della Corte
DIPARTIMENTO DEL SERIO

BERGAMO

Orelli Gasparo

# DIPARTIMENTO DEL TAGLIAMENTO

TREVISO

Andreoli Domenica

Balliou (de) Vincenzo Segretario dell'Intendenza delle Finanze

Bonaccioli Dottor Aurelio Capo Sezione della Prefettura

Colletti Abate Dottor Michelangelo

Gnocchi Giuseppe Capo del Protocollo, dell'Archivio e della Spedizione

Moroni Dottor Giovanni Capo Sezione della Prefettura Paraschevà Stefano primo Tenente della Guardia Nazionale

Pisani Paolo Giudice della Corte di Giustizia Scotti Francesco Colonnello Comandante la quinta Legione di Gendarmeria Reale Vordoni Spiridione

CONEGLIANO

Pasqualigo Giulio

MONTEBELLUNA

Colledani Dottor Leonardo

PORDENONE

Ippoliti Raimondo

### VALDOBBIADENE

Arrigoni Abate Arrigo Delegato pel Ministero del Culto

# DIPARTIMENTO DEL TRONTO

FERMO

Ghislanzoni Francesco Ispettore della Forza armata

# ASSOCIATI

### FUOR DEL REGNO

TORINO .

Boucheron Carlo
Doria Eustachio
Faussone Melchiorre di Clavesana
Montiglio Alessandro Vice-Prefetto di Ceva
Richieri Vice-Prefetto a Mondovì
Valperga di Caluso Abate Tommaso

Stolberg Luisa Contessa d'Albania

CEFALONIA

Metaxà Giorgio d'Eustachio

# NOMI CORRETTI

### VENEZIA

Borini Laura nata Cittadella Rizzo Francesco

CASTEL PONZONE

Mariini Dottor Luigi

FERRARA

Barbiani Antonio
Chiarafoni Giuseppe
Finotti Luigi
Guidoboni Dottor Guido
Malucelli Fortunato
Mecenati Luigi
Passega Gaetano Capo Censo
Taveggi Dottor Alessandro

### PADOVA

Ansidei Guido Segretario delle Finanze

Montesanto Dottor Giuseppe Ripetitor di Medicina pratica, membro della Commisione medica

Renier Stefano Andrea Professore di Storia Naturale

Amoselli Capo Battaglione Ajutante del Generale Divisionario Fiorella

49,40

Baldinoni Giuseppe Giudice alla Corte d'Appello Bordiga Capo incisore

Charles Giuseppe Ignazio Impiegato nel Ministero del la Guerra

Zanetti Antonio Idem

UDINE

Biasiuti Giuseppe C: po sezione nella Prefettura

m

Melchi Antonio

MONTEBELLUNA

Talandini Fabris Dottor Leopoldo Cancelliere del R. Giudice di Pace

SPILIMBERGO

Pullieri Abate Giuseppe

TRENTO

Consolati Conte Simone

Festi Conte Tommaso

Hormann Ignazio Consigliere

Marcabruni Luigi Consigliere

Mazzetti Dottor Antonio Avvocato

Sardagna Dottor Giulio Avvocato

Spaur (de Conte) Michele Canonico e Decano di Salisburgo

Volkenstein (Conte de) Roberto Volkenstein (Conte de) Massimiliano Canonico di Bressanone e Coira

73544

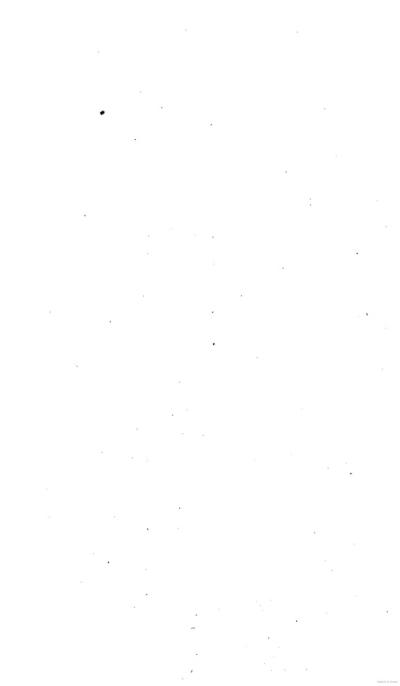

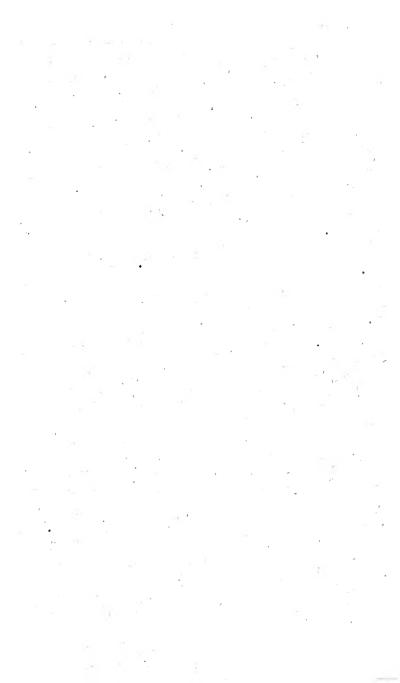



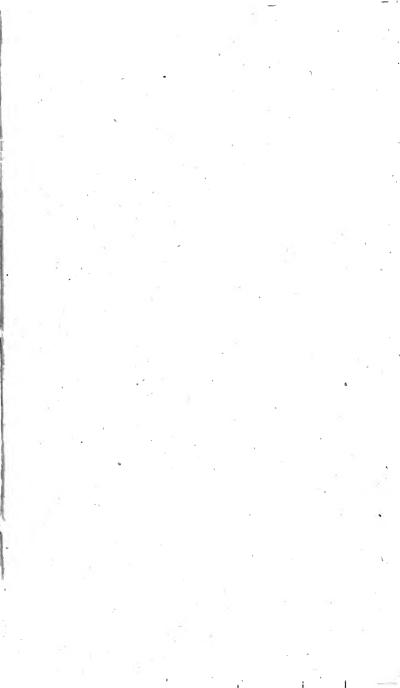

